

XI D. W.





B 0481m

Rare Book & Special Collections Library





# S. OLIVÆ

Virginis, & Martyris Panormitanæ.

Ex variis Auctoribus Desumpta, NECNON

Distinctis Iconibus novissime

OPERA, ET LABORE

illustrata.

P. ONUPHRII MALATESTA A PANORMO.

Ordinis Minimorum S. FRANCISCI de Paula.



ROMÆ, Typis Rocchi Bernabò. MDCCXVI.

SUPERIORUM LICENTIA.



Vivrente, & Martyris

Said one of the article

LYVATT

10:10 HARLES AND THE STATE OF T



INNODES . Classification of the con-



Illustriss. ac Reverendiss. Domino

# FR. D. JOSEPHO GASCH

Archiepiscopo Panormitano,

Solii Pontificii Episcopo Affistenti. Totius Regni Siciliæ Primati, Regio Concionatori, atque Confiliario, Supreme Inquisitionis Censori, in Ordine Minimorum Lectori Jubilato, ac olim Generali Correctori Vigilantissimo.



VOLAT sponte sua Illustriss. Domine, in tue benignitatis sinum sacra D. Olive Virginis; ac Martyris celeberrime Historia, Minimos,

ac Patriam grato semper supercilio respexit. Hinc Minimorum Capiti, ac Panormitano Antistiti aquo animo addicta, neque enim sas erat ut præcla-

24

rissima

rissima Virgo vitam suam alteri fideret, quam proprio Pastori: Cucurrit fortasse illa in odorem unguentorum tuorum, illarum scilicet virtutum, quihus exornaris; Deo, & hominibus Dilectus, traxitque non contemnenda similitudo; si namque in Ipsa devotio Supra ætatem, virtus supra naturam eluxit; in Te sapientia supra vires, 🗗 eloquentia ad corrigendos depravatos sæculi mores supra cæteros supereminet. Si in Illa obstupuere universi, quod jam Divinitatis testem se libentissime exhiberet, dum adhuc arbitra sui per ætatem esse non posset; in Te cuncti admirati sunt obedientiam cum discretione in exequendis Ecclesia mandatis, Charitatem in alendis, ac sublevandis pauperibus, fervorem in custodiendo verbis, & exemplis commissium Gregem. Si in Illa crudele spectaculums apparuit, quo Virgo tredecim annos nata, nec dum idonea pænæ stridentium

carnificum ora non timuit, exilium, carceres, ferreas catenas, pungentes pectines, duplicis etiam equulei suspendium, aliaque id genus tormenta non recusavit, sed jam matura victoria magisterium virtutis explevit, atque martyrium abscisso capite consummavit; in Te magnum theatrum inspicitur; in quo plerique mirati sunt, te in discordus populorum pericula non timere, in componendis litibus laborem non recusare, in exterminandis vitiis nullis parcere sudoribus, in fovendis, & excolendis virtutibus indefessum existere, ac tandem pro ovibus animam ponere semper paratum; Tibi equidem debebatur, cujus doctrinam, prudentiam, cæterasque virtutes cœlesti quadam dispositione ità universali contemplati sunt applausu, ut nemo sit, qui sinètemeritatis nota tuis audeat, aut consilio, aut Janctionibus contraire. Tibi debebatur; qui in agendis efficacia, qua difficilia

semper aggressus nibil frustra conaris, resistentias vincis, arduitates superas omnes, ut nibil obesse possit quominus votis semper eventus respondeat. Tibi debebatur, cujus mira pastoralis cura, qua prædicatione, & exemplo cunctos excitas, compellis, & promoves, ut vix reperiatur inter rudiores ipsos, qui Catholica Doctrina peritus non evaserit ad salutem. Tibi debebatur, qui ad tantam dignitatem evectus rigidioris abstinentiæ cum quadragesimalis vitæ rigore, ac jejuniorum frequentia, unius comestionis quotidie accipis nutrimentum. Tibi debebatur, in quo si Religionem inspiciam, verum Minimum, si scientiæ professionem, dissertissimum. Theologia Magistrum; si Fidei Zelum, supremi Tribunalis eximium Censorem; si sacram eloquentiam, Regium Concionatorem; si regularis disciplinæ peritiam, emeritissimum totius Minimitanæ Familiæ Generalem Correctorem, si Ecclesiastici regiminis dexteritatem, dignissimum Solii Pontificii Episcopum. Assistentem. Tibi demum debebatur, veram quippe judicavi Artaxersis Persarum Regis sententiam, non minùs videlicet magnificentiæ esse parva munera accipere, quam magna elargiri. Meritò igitur Tibi Illustriss. Domine minimum hoc opus meæ devotionis, reverentiæ, & gratitudinis pignus reverenter, devotè, humillimèque dico, offero, & exhibeo. Vale.

> Addictis., & Obsequentis. Filius Er. Onuphrius Malatesta à Panormo Minimus.

este L No area of the latest to the second na manifest - 4 sa

## Approbatio Ordinis.

USSU Admodum R. Patris Michaelis Stela totius Ordinis Minimorum Zelosi, & Vicarii Generalis vidi Librum, cujus titulus est: Vita D. Oliva Virginis, & Martyris Panormitana, &c. compositum à Rev. P. nostro Onuphrio Malatesta ejusdem Civitatis, & Sacræ Theologiæ Professore, atque in hoc Almæ Urbis Conventu Sacræ, & Moralis Theologia Lectore, qui ut obsequium Patrona, & Titulari Conventus nostri Panormitani, ut par est, nomine totius Minimitanæ, & Panormitanæ Familiæ præstaret, Vitam, & Martyrium præsatæ Divæ Latino, & Italico idiomate composuit. Vidi, inquam, & approbatione, ut typis mandetur, ad honorem prænominatæ Virginis, & Martyris, ac utilitatem suorum Concivium, aliorumque Fidelium, dignum existimavi. Ita censeo. Salvo tamen meliori, &c. Datum Romæ in Conventu S. Andreæ de Fractis die 25. Februarii 1716.

Fr. Franciscus Justiniani Ordinis Minimorum, Sac, Theol, Lett. Jubilatus.

### Approbatio Ordinis.

Anctæ Olivæ Historiam, Panormitanas inter Virgines celebris, sub titulo: Vita D.Olivæ, &c. Opus Italico-Latinum quamplurimis ab Auctoribus, qui Fasta ejusdem Martyris scripsere, excerptum; necnon operå, ac studio Rev. P. Onuphrii Malatesta nostri Instituti Sacræ Theologiæ Prosessoris, & in humanis, divinisque literis peritissimi, expolito calamo elaboratum; ex Commissione. Rev. Admodum Patris Procuratoris, & Vicarii Generalis eå, quå seror erga Virginem devotione, attentè perlegi; nihilque inter legendum animadverti, quod bonos mores, vel leviter pungat, aut Catholicæ Fidei puritati quoquo modo adversetur: quinimò in honorem divini Numinis quam maximè cedere puto; atque ad augendam Fidelium pietatem, Conciviumque tantæ Virginis gloriam plurimùm commendandam, utilissimum censeo, si quàm ociùs luce sua donetur. Romæ in Conventu S. Andreæ de Fractis die 8. Februarii 1716.

Fr. Laurentius Lombardini Minimorum Ordinis Sac. Theol. Lest. Jubil.

# FR. MICHAEL STELA ORDINIS MINIMORUM

Lector Jubilatus, Procurator Generalis, ac super Italiæ Provincias Generalis Vicarius.

UM Librum, cui titulus: Vita S. Oliva Virginis, & Martyris Panormitana, &c. à Rev. P. Onuphrio-Malatesta nostri Ordinis Sacræ Theologiæ Professore duplici idiomate Latino nimirum, & Italico elaboratum, Reverendi Admodum PP. Franciscus Justiniani Collega Provincialis, & Laurentius Lombardini Provinciæ nostræ Panormitanæ ex-Provincialis ejusdem Instituti Lectores Jubilati, quos pro eo examinando deputavimus, recognoverint, & in lucem edi posse probaverint; Nos hujusmodi approbatione attenta, præsato Auctori, ut dictum Librum typis mandare valeat, præsentium tenore facultatem concedimus, si ità iis, ad quos spectat videbitur. In quorum sidem, &c. Datum in nostro S. Andreæ de Fractis Almæ Urbis Conventu hâc die 3. Martii 1716.

Fr. Michael Stela Zelosus, ac Vicarius Generalis Loco † Sigilli.

De mandato Rev. Admod. P. Vicarii Generalis .

Fr. Clemens Maria de Luca Collega.

IM-

#### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

N.Card. Caracciolus Pro-Vicarius.

#### IMPRIMATUR.

Fr. Gregorius Selleri Sac. Apost. Palatii Magister Ordinis Prædicatorum.

# INDEX.

Enfericus Vandalorum Rex capta Carthagine par-

| (  | J titur Africanas Provincias, expellit Nobiles       |     |
|----|------------------------------------------------------|-----|
|    | ejicit ab Ecclesiis Episcopos, & Siciliam frustra ag |     |
|    | greditur. pag.:                                      |     |
| S  | Oliva orta est Panormi ex Nobili Genere, a primar    | 14  |
|    | ætate dat indicia futuræ Sanctitatis.                | 5.  |
| 6  | Gensericus secunda navigatione Siciliam deprædatur   | ',  |
|    | obsidet Panormum, expellit Sacerdotes, & Martyr      | es  |
|    | plurimos efficit.                                    | 7.  |
| S. | Oliva cum tredecim esset annorum fovebat opera, i    | ac  |
|    | facultatibus conjectos in vincula.                   | 9.  |
| S. | . Oliva exilio multatur, & Tunetum Africa Orbe       | m   |
|    | Barbari amandant.                                    | ı.  |
| s. | . Oliva apud Præfe&tum fistitur , & jussa est tanqua | m   |
|    |                                                      | 3.  |
| s. | Oliva apparet instructa variis linguis, multos Ba    |     |
|    | baros ad Fidem Christi convertit, & erat frustu      | lo  |
|    | panis contenta.                                      | 5.  |
|    | Oliva Claudo sanitatem restituit.                    | 7.  |
| S. | Oliva Claudum, Cacumque sanat, imposita super c      | a-  |
|    | put ejus manu.                                       | 9.  |
| S. | . Oliva per Orbem Tunetum flagris cæditur, postea    | in  |
|    |                                                      | I.  |
| S. | , Oliva in sylvis antiqua innocentia privilegio fru  | le- |
|    |                                                      | 3.  |
| S. | . Oliva inventa est in sylvis à Proceribus Venat     | 0-  |
|    | ribus.                                               | 5.  |
|    | S.Oliva                                              |     |

| S. Oliva Venatores suos venata est, aquis lu      | Aralibus  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| eos aspergit, & futuros Martyres prædicit         |           |
| S.Oliva à Tuneti Prafecto per satellites inquirit |           |
| Christianos efficit, & iisdem comitibus ant       |           |
| Etum sistitur .                                   | 29-       |
| S. Oliva in tetrum carcerem mittitur, ibique s    |           |
| & potu destituitur, ab Angelo verò Don            |           |
| citur.                                            | 31.       |
| Quos Virgo Oliva in sylvis adhortata est,         |           |
| palmam consecuti sunt.                            | 33.       |
| S. Oliva educitur è carcere, ejusque costa, a     | toue offa |
| dissipatis carnibus detergentur.                  | 35.       |
| Clique Custom ditum aquales stave (ustrent        |           |
| S. Oliva suspenditur equuleo, atque suspens       | 4 jerrers |
| pectinibus laniatur.                              | 37.       |
| S. Oliva in ferventis olei dolium mittitur, oleu  |           |
| haud nocere potuit Oliva sua.                     | 39.       |
| S. Oliva iterum equuleo alligata, faculis an      |           |
| amburi jussa est.                                 | 41.       |
| Carnifices videntes prodigia ad pedes Oliva p     |           |
| de repente ad Christum conversi sunt.             | 43.       |
| Dicta sententia per Tyrannum, S. Oliva percus     |           |
| dii Martyrii coronam accepit.                     | 45.       |
| Corpus S. Oliva Christianorum studio Tuneto r     |           |
| ipsa Orbe Panormi, vel prope muros conditur       |           |
| Affertur probabilis opinio ubi, & quo loco co     |           |
| fuerit Corpus S. Oliva, & multa suadent.          | 49.       |
| Duo Fratres Minimi desiderio accensi invenio      | endi Cor- |
| pus S. Oliva in periculo sunt.                    | 55.       |
| Aqua Sacelli S. Oliva hausta morbos sanat, &      | Damo-     |
| nes expellit.                                     | 57.       |
| S. Oliva consectatur Fratrem Minimum, illumq      | ue adju-  |
| vat in colligendis pisis.                         | 59.       |
| S. Oliva cum signum ad prandium protraber         | retur ob  |
|                                                   | penu-     |

penuriam panis, mappam recenti cum pane Religiosa Familia defert.

S. Oliva quinque panes dono mittit Fratribus Minimis per Fratrem Oblatum.
63.

S.Oliva cuidam Æthiopi Tertii Ordinis Minimorum dicere solebat nondum advenisse tempus manifestandi suum Corpus • 67•

S.Oliva insigni venustate super pallium Fratris Minimi se præbet videndam Raduano. 69.

S. Olivam ore cultuque pulcherrimo videt Raduanus, & cum eo familiariter alloquitur. 71.

S.Olivam Religiosi in viridario existentes super pallium Correctoris considentem vident. 73.

S. Oliva increpat custodem proximi borti Conventus de non prastita misericordia Fratribus Minimis. 75.

Quolibet anno die 10. Junii celebratur festum, & sit solemnis Processio per Urbem Panormitanam, deserendo Statuam argenteam D. Oliva. 83



Little Land Committee Comm 1 /





# VITA S.OLIVÆ

#### Virginis, & Martyris Panormitanæ.

Gensericus Van<mark>dalorum</mark> Rex capta Carthagine partitur Africanas Provincias , expellit Nobiles, ejicit ab Ecclesiis Episcopos , & Siciliam frustra aggreditur .

NNO quadringentesimo trigesimo septimo, (1) quo dira persecutio à Vandalis illata Africanam exagitavit Ecclesiam,
dum Gensericus Vandalorum
Rex sacramenti (quo se Impe-

ratori Valentiniano obstrinxerat) Religione violatâ (2) captâ Carthagine decimo Kalendas Novembris 439. partitus est anno sequenti invasas Africanas provincias. Disponens singulas quasque earum; sibi Bizacenam, Aduritanam, Getuliam, & partem Numidiæ reservavit : exercitui verò Zeugitanam, vel Proconsularem

fu-

<sup>(1)</sup> Baron. to.5. an. Christi 437. fol.564., & 435. (2) Idem to.6. ann. Christi 439. fol.575. Ishdorus in Vardalorum Historia. Victor, de persecutione Vandalorum cit. à Baronio.

funiculo hæreditatis divisit, & arianam pestilentiam per totam Africam intromisit. Ejectis ab Ecclesiis, qui illis Orthodoxi præcrant Episcopis, nobilibusque Carthaginiensibus trans mare spoliatis divitiis navigare compulsis,in eo omne Tyranni consilium est conversum, ut quod invaserat Regnum porens, armis sibi stabiliret. Sciens enim Carthaginiensium ingenia haud debilia, sed acerrima, nequaquam libenter fore passuros jugum barbaricum, qui à Romanis sibi illud imponi tantopere derrectassent. Illud ipsum consilium iniit, ut nobiles quosque exutos bonis omnibus in Italiam navigare compelleret, ne quid aliquando novi possent moliri Carthagine, cum ipse absens classe tentaret sibi subjicere Mediterranei maris oppositas Africa Oras. (3) His peractis eodem anno ipsum Gensericum comparata classe Siciliam tentasse, sed re insecta coactum suisse redire Carthaginem, uti tradunt historiæ.



VI-

<sup>(3)</sup> Baron. to.6. ann. Christi 440. fol. 2. 3. & 174.

# VITA DIS. OLIVA

Vergine, e Martire Palermitana.

Genserico Re de'Vandali si fa Padrone di Cartagine, divide le Provincie dell'Africa, manda in esilio li Nobili, e caccia dalle Chiese li Vescovi.



'Anno dell' umana Redenzione 437. passato Genserico Re de' Vandali con un poderoso Esercito nell'Africa, & espugnata dopo due anni la Città di Cartagine, si rese assoluto Signore di tutta quella nobilissima Regione, e

divise nel 440. fra suoi più cari confidenti di quelle Africane Provincie il governo; riserbandone per se stesso la maggior parte, cioè la Bizacena, l'Adurita. na, la Getulia, e parte della Numidia; divise poi per gl'amici del suo Esercito la Zeugitana, overo Proconsulare, siccome nescrive il fatto il Baronio. Il suo primo pensiero sù d'introdurre in quella l'eresia Ariana, di cui contro la fede giurata nel santo Battesimo, e giuramento prestato a Valentiniano Imperadore si professava protettore, e seguace, sperando con

tal mezo stabilire ivi durevole il suo Impero. Ma conoscendo, che ne il zelo di quei Santi Vescovi averebbe tollerato vedere imbrattata nelle sue Chiese la Fede Cattolica; ne il genio di quei Popoli sarebbe per soffrire lungo tempo il giogo del suo tirannico dominio, scacciò dal Regno i Prelati Cattolici, e spogliati delle loro copiose ricchezze i più nobili Cartaginesi gli sbandì in paesi stranieri. Assicurato in questa guisa l'Impero dell'Africa, passò nel medesimo anno con potentissima Armata navale a soggiogar la Sicilia; ma trovando in quei Popoli valorosa resistenza, disperando l'impresa, sece ritorno a Cartagine.







S. Oliva orta est Panormi ex Nobili Genere, à primæva ætate dat indicia futuræ Sanstitatis.

A Nnis duobus interpositis, quadringentessimo scilicet quadragesimo secundo, nata est tunc Virgo Oliva Panormi (4) Nobilissimorum Parentum splendoribus, non minus quam christianis virtutibus illustris, quæ aquis lustralibus expiata, ab ipsa primæva ætate in Dei timore educata, suturæ Sanctitatis indicia dedit. Elucescebant in tenellis annis igniculi quidam, ex quibus erupturam esse ingentis virtutis slammam appareret. Eå suit animi excellentiå, & magnitudine in despiciendis opibus, ut non semel ad egenos sublevandos victus, vestes, & sumptus necessarios suppedi; tare videretur.



A

S. Oli.

<sup>(4)</sup> Rocchus Pirrus in not. Ecclef. Panor. fol.85 Fazellus lib. 8 dec. 1. Philippus Ferravius in Sanctorum Catalogo 10. Junii. Octav. Cajet. tom. 2. de Sanctis Siculis fol.84. Jacobus Adva in. Mazar. 10pogr. Inveges Annal. di Palermo p. 2. fol.362. & Alii.

S. Oliva nasce in Palermo Città Metropoli della Sicilia, dalla sua fanciullezza da indizi di Santità.

De anni dopo la detta invasione, cioè nel 442. Spuntò alla luce nella Città di Palermo la nostra Vergine Oliva, illustre non meno per la nobiltà del sangue, qual'ereditò da pii, e gloriosi Genitori, che per le virtà cristiane, quali poi esercitò nella sua vita. Santificata tra l'acque del santo Battesimo, Estruita sino dalla fanciullezza nel divino timore, cominciò da più teneri anni a dare chiari indizi di quell'eroica santità, con cui sarebbe per illustrare la Patria, e la Chiesa. Scorgevansi in quella primitiva età alcune faville, che mostravano dover un tempo uscir suori con impeto siamma d'una gran virtà. Era d'animo sì eccellente, e magnanimo nel dispreggio delle ricchezze mondane, che più volte viddesi somministrare a poveri vitto, vesti, e lo che era necessario per loro sostentamento, e necessità.







Senserico Re de Vandali nell'anno 494 torna con la seconda navigazione dall'Africa in Sicilia, depre da molte Città mete afsedio in Jal. Latria di S. Oliva, è se ne fa Ladrone.

sata Calandruci del.

Gensericus secunda navigatione Sieiliam deprædatur, obsidet Panormum, expellit Sacerdotes, & Martyres plurimos efficit.

I Nterea anno 454. Gensericus secunda navide gatione mare trajicit cum ingenti Exercitu, bellum Siculis illaturus; eòque appulsus, Siciliam deprædatur, (5) Panormum diu obsidet, arianumque scelus intromittere conatur, hinc Sacerdotes Ecclesiæ expellit, & Martyres plurimos essicit.



A 4

Gen-

<sup>(5)</sup> Inveges fol.362. Pirrus in not. Ecclefiæ Panorm. fol.852 Ifidorus cit.

Genserico saccheggia la Sicilia, mette assedio in Palermo, discaccia Sacerdoti, e martirizza molti Cristiani.

IN tanto correva già l'anno del Signore 454, quan-do Genferico con Efercito più poderofo si portò la seconda volta ad assaltar la Sicilia, e poste in terra le sue milizie, lasciò impresse in tutti i luoghi per ove passava l'orme della sua crudeltà, esponendo al facco, e violenza de' suoi Soldati le Ville, e Città. Finalmente si condusse ad assediare Palermo Metropoli, e Capo di tutto il Regno, e fu tanta la furia, con cui l'attaccò, che dopo un lungo assedio se ne rese padrone. Questa bella Città per la residenza, che il Tiranno vi fece, provò più dell'altre la sua barbarie; poiche non solo la privò di moltissimi Sacerdoti mandati in efilio; ma ancora l'allagò di sangue de' suoi Cittadini fatti morire per la Fede di Giesù Cristo. Se l'antiche Istorie avessero registrato i nomi, & il numero di quei Santi Martiri, e l'acerbità de' loro tormenti, quali costantemente soffrirono per la confessione della Cattolica Fede, sarebbe andata vie più ricca di nuovi freggi, e decorata di molt'altri valorosi Campioni la Chiesa Palermitana, mentre nel suo antico Teatro situato nella piazza del reggio Palazzo ( che fù buttato a terra nell'anno 1549.) s'osservarono, se non a pari dell'Anfiteatro Romano, almeno in gran numero Cristiani, che agonizarono a forza di crudelissimi tormenti per la santa Fede .





Nolina in Palermo sperimenta il furore de barbari in età di 17, anni mentre animana i fedeli a sacrificare la urta in difesa della Cattolica fede

Gio. Batta: Calandruci del

Girolamo Frezza Jeulp

S. Oliva cum tredecim esset annorum sovebat opera, ac facultatibus conjectos in vincula.

Rassante dictà Vandalorum persecutione erat tunc Oliva annos tredecim nata, & multa operata est. Christianos ibi in vincula conjectos sovebat, & operà, ac facultatibus suis sustentabat, & qui ex eis à Fide tormentorum vim resormidare videbatur (6) ipsa, aut cohortatione confirmabat, aut pro Jesu Christo mori ultro satagebat.



S.Oli-

S. Oliva essendo di tredici anni animava i Fedeli nella carcere, e li somministrava il necessario vitto.

Rovavasi in questo tempo Oliva nel tredicesimo dell'età sua, e vedendo inferocire contro i Cattolici di quel Regno la persecuzione de'Vandali, tutta zelo della gloria di Dio, e della salute dell'anime s'impiegò alla difesa della nostra Legge Cattolica; fattascome Paolo Omnibus Omnia altri sostentava con le sue facoltà, altri istruiva con santi consegli: se vedeva alcuno atterrito all'acerbità de' tormenti in pericolo d'abjurare la Fede, sollecita della di lui eternas salute, offeriva a Dio servorose suppliche, per impetrarli costanza, & usava ogn' industria, per animarlo al martirio.







S. Oliva exilio multatur, & Tunetum Africa Orbem Barbari amandant.

Hacculatur, qui iniquè ferentes puellam tredecim annos natam in Christi Fide ardentiùs tuenda se habere, captam, pervertere conantur, sed cum à Fidei proposito nec precibus, nec minis induci posset, ut Christum negaret, ipsi aliquid nobilitati, egregiæque ejus venustati dandum rati, floridæ parcunt ætati, adeòque Olivam unà cum aliis exilio multatam, Tunetum Africæ Urbem ablegarunt. (7) Mandantes Præsecto, cui Amira nomen, ut si tentatà ejus Fide in sui sententiam perducere non posset, cruciatibus summis illam afsligeret.



S. Oli-

<sup>(7)</sup> Oct.v. Cajet tom.2. de SS. Siculis fol.84. Inveges cit. fol.385-Joseph Spucces in ejus Vita , & alži aucto.

## S. Oliva è mandata in csilio in Tunisi Città dell'Africa.

Ffesi da splendori di tanta virtù quei Barbari malvolontieri soffrivano, che una fanciulla di tredici anni fosse la remora al corso della loro eresia: per tanto fattala prigioniera, vedendo, che non potevano ne con lusinghe, ne con minaccie indurla a cangiare proponimento; avendo riguardo & alla nobiltà de' suoi natali, & alla bellezza del corpo, la mandarono in compagnia d'altri Cristiani esiliata in Tunisi Città dell'Africa con ordine premuroso a quel Prefetto, chiamato Amira, che tentasse tutt' i mezi per indurre Oliva ad abbracciare la loro setta; e quando la trovasse alle lusinghe costante, le facesse sperimentare i più sieri tormenti; acciocchè cedesse alla forza delle pene, chi non faceva conto delle parole.







SOliva esiliata in Tunisi, è caciatal a menar uita in mezzo amendichi, lieta fra Vingiurie piglia occu sione di predicare la fede di Christo a barbani

Gio Batta Calandruci del .

Giralamo Frezza Scul

S. Oliva apud Præfectum sistitur, & jussa est tanquam mendicula convivere inter pauperes.

T Unetum itaque adducta apud Præfectum producitur, ubi variè examinata venit ejus constantia; sed cum à proposito colendæ Christianæ Fidei removeri non posset, accensus irâ Præfectus, quòd in Oliva oleum, & operam perderet, spoliatam rebus, & pecuniis, quas secum è Patria ad proprios usus, & egenos alendos detulerat, ejecit è suo conspectu contumeliis, & scommatibus oneratam, jussitque (8) ut mendicula pauperes inter egentesque vitam per extrema omnia ageret.



S. Oli-

<sup>(8)</sup> Pirrus el. 85 . Octav. Cajet. cit. Anton. Mongit. fol. 81. Spucces.

S. Oliva è presentata avanti il Presetto, viene condannata a vivere come poverella fra mendichi.

Gunta in Tunifi la Santa Vergine, subito sù presentata al Prefetto: da questo più volte sù tentata, ora con allettamenti, e premesse, ora con asprezze, e minaccie; ma non tantosto s'av. vidde, che riusciva vina ogni opera contro la costanza di Oliva, carica ala d'ingiurie, bestemmie, si improperj, sattogli toglicre tutto il danaro, e suppellettili condotte seco più per ajuto de' bisognosi, che per uso proprio, cacciatala via dal suo cospetto, obbligolla per sommo strapazzo a procacciarsi come mendica tra poverelli il sostentamento alla vita.







S. Oliva e mandata in esilio a Junisi tu pre = dica la Fede e battezza i mori è barbri Gio Batta Calandruct del et Scup.

S. Oliva apparet instructa variis linguis, multos Barbaros ad Fidem Christi convertit, & erat frustulo panis contenta.

L Æta Oliva inter opprobria, æquam rebus in adversis servabat mentem, adeout summopere gauderet se talia pro Christo pati. (9) Ab omnibus derelicta contumelias, irrifiones, obtre ctationes invicto animo tolerabat. Illis efferatis gentibus, variarum nationum difficillimis, ac variis linguis, moribusque dissitis divinitus instructa apparuit. Amplexâque occasione inter egenos convivendi finem non faciebat disseminandi inter ipsos Verbum Dei. Ad infima quæque ministeria ad hunc finem erga pauperes se abjiciens, eis quantum poterat sublevabat, & de acceptis ex aliorum manibus inter eos dividens, erat fruttulo panis pro suo victu contenta. Incredibile est, quot potuerit minusculæ ætatis puellula Barbaros, ac Paganos ad Catholicæ Fidei veritatem convertere.

S. Oliva riceve il dono delle lingue, converte più Barbari alla Fede di Cristo, e si contenta per suo vitto d'un pezzetto di pane.

Nulla scemò de suoi pregi in questi primi cimenti la virtù d'Oliva; anzi come l'oro nel suoco si rese più gloriosa: gioiva tra li scherni di quel Tiranno; e quanto erano maggiori i tuoni delle sue villanie,

tanto

<sup>(9)</sup> Pirrus cit. Inveges cit. Anton. Mongit fol. 81.nel Paler. Santific.

tanto più essa conservava a guisa dell'Olimpo la senerità dell'animo. Era uno spettacolo degno dell'ammi. razione degl'Angioli vedere una fanciulla bella, nobile, delicata andar limosinando per le publiche piazze, non tanto un tozzo di pane, quanto affronti, 🗸 ingiurie. Abbandonata da tutti, da tutti ribbuttata giubilava nel mirarsi fatta simiglievole al Divino suo Sposo, il quale sapea, non avere avuto in terra ne meno ubi caput reclinaret. Non per tanto abbandonò Cristo la sua cara Sposa; risarcì i di lei danni con abbondanza di grazie; e quanto più la vide mendica di beni temporali, tanto maggiormente aricchilla di doni celesti. Il primo sù quello delle lingue, in cui la rese perfettamente istruita parlando in qualunque barbaro idioma con tanta facilità, e prontezza, come se le fosse connaturale. Dotata di quest'Oliva subito cominciò a traficarlo a benefizio de' prossimi. Insegnava a poveri, tra quali conviveva, i misterj della Cattolica Fede; facendo l'uffizio d'Apostola con annunziare a quei popoli la verità Vangelica; mentre come gli Apostoli aveva già ricevuto i doni di Pentecoste. Per allettarli ad abbracciare la Legge Cristiana s'abbassava verso tutti a i più vili ministerj ; l'ajutava in tutte le necessità, li serviva con ogni diligenza, & affetto, in fine compartiva loro, quanto l'era dall' altrui pietà somministrato; riserbando per il suo scarso sostentamento un sol pezzetto di pane. Con queste industrie Oliva pose in credito appresso quei Barbari la Fede Cattolica, e ridusse molti di essi ad abjurare i loro perversi errori.





S Otiva guarisce al tocco della sua mano un poverello rattratto nelle membra e zoppo, che poi fanta subito abbraccià la lede e fi batteri ato dalla

no Balfa Calandrucidel

Gio Batta Sinter Seu

## S. Oliva Claudo sanitatem restituit .

Ulta divinitus patravit (10) nam cuidam claudo graviter ægrotanti inserviens, quâdam die ejus morbi miserta, propiùs ei accessit; aitque, si in Jesum Christum, ejusdemque doctrinam crederes, absque dubio valetudinem animæ recuperares, & corporis. Cui ille; ego verò libenter credam, si sanitatem restituat. Tum Virgo manu super ægroti caput imposità repente sanum, valentemque essecit. Atque hæc ille, nequaquam tacitus intrà se silentio compressit, quin verò mox cæteris clamando per Urbem, divulgavit revera alium Deum non esse, nisi quem Oliva crederet, atque adoraret.



## S. Oliva da la sanita ad un Zoppo.

A L dono delle lingue segui quello di operare miracoli spezialmente nel genere, chiamato dall'
Apostolo Gratia curationum. Incontratosi un di
in un povero zoppo gravemente infermo, mossa a
compassione del di lui miserabile stato se gli accostò da
vicino, e dissegli: Se tu credi in Giesù Cristo confessando la sua dottrina, ottenerai con la salute del corpo,
anche quella dell'anima: rispose l'Infermo: Volentieri crederò, quando mi veda resa la primiera sanità:
Allora la Santa Vergine posta sù la di lui testa la,
mano, senz'altro sare, subito lo rese sano, e robusto.
Ad un tanto impensato benesizio fatto grato il Barbaro non poteva contenersi di publicar da per tutto la
sua prodigiosa Risanatrice: andava facendo salti di
giubilo, gridando per la Città, non esservi altro Dio,
se non quello creduto, & adorato da Oliva.







S.Oliua dd uno inc redulo, e bestemmiatore dibiesil Christo, che poi confessollo per uero Dio gli restituisce alla gambe la sapità, et assieme con la luce degl'occhi quella dell catanduci del oso pationa sintesse

S. Oliva Claudum, Cacumque sanat, imposita super caput ejus manu.

Ccurrensque in socium pari infirmitate laborantem, factus & ipse concionator, inquit, si vis sanus sieri, crede in Jesum Christum, & ego te ad puellam conducam, quæ me suis meritis, & Jesu Christi potestate, ac virtute curavit. (11) Oui ille irridens, respondit: hoc ità verum est, Amice, uti ego sum captus oculis, & magna est cæcitas mentis credere hæc fieri mirabilia per Hominis Crucifixi virtutem, qui se ipsum ab inimicis defendere non valens infami patibulo vitam cum suis maleficiis reliquit: Vix tamen impius hac blasphemaverat, cum repente luminis jacturam sentiens, ac palinodiam canere coactus, quem irriserat, magnis gemitibus rogare capit, ut conversum ad sanctam Puellam conduceret, ejusque precibus oculis non minus, ac pedibus

medelam afferret; ego enim, ait, Credo in Dominum Jesum Christum.

Adductum itaque coram se, Oliva elarâ manu tetigit, & ex debili, ac cæco integrum, videntemque persecit. Quibus peractis sanus uterque publicis præconiis Christum Dominum, ejusque doctrinam extollere, Beatam.

Olivam celebrare animosè cæperunt. Id videlicet causæ suit, ut comprehensi ab Urbis Præsecto variis excruciati tormentorum generibus intersicerentur, palmamque gloriosissimi Mar-

B 2 tyrii

<sup>(11)</sup> lidem Auctores cit.

S. Oliva sana un Zoppo, e Cieco posta su la di lui testa la mano.

Ra tanto gli si fece incontro un compagno pari-mente infermo, e bramoso di parteciparli la sua buona sorte, gli disse: Credi in Giesù Cristo, & io ti condurrò ad una Donzella, la quale in virtù del medesimo teste mi à risanato. Derise quegli il caritatevole invito, rispondendo, che così credeva potersi operare tali maraviglie da quella Fanciulla in wirth del suo Dio Crocefisso; siccome nell' istesso punto poteva egli restar privo della luce degl' occhi . E non è questi, soggiunse, colui , il quale per i suoi misfatti meritò esfere da'Giudei condennato a morire sopra un' infame patibolo? Come tu gli attribuisci tanto potere, che vaglia rifanare l'infermi solo con credere a lui? Oh prodigio! Appena vomitate queste bestemmie si senti in un subito cieco; allora ammaestrato dal proprio castigo cominciò con gemiti, e lagrime a detestare la sua temerità, dicendo; ò peccato fratello niegando fede a' tuoi detti: ti priego a condurmi da questa. Donzella, aciocchè m'inponga sul capo la destra, e restituisca il lume degl'occhi; Credo in Giesù Cristo: Condotto ad Oliva; questa con un solo tocco di mano gli rese nel tempo stesso, con la vista le forze. Quin. di amendue non potevano mai satiarsi d'ingrandire con publiche lodi e la Fede di Cristo, e la Santità d'Oliva. Ciò fù cagione, che fossero presi da Barbari, e dopo varj,e crudeli tormenti fatti morire per difesa della Fede Cattolica terminarono da Martiri gloriosi la vita. S. Oli-



tyrii adepti corruptibilem vitam cum incorrupta, æternaque commutaverint.

S. Oliva sana un Zoppo, e Cieco posta su la di lui testa la mano.

Ra tanto gli si fece incontro un compagno pari-mente infermo, e bramoso di parteciparli la sua buona sorte, gli disse: Credi in Giesù Cristo, & io ti condurrò ad una Donzella, la quale in virtù del medesimo teste mi à risanato. Derise quegli il caritatevole invito, rispondendo, che così credeva potersi operare tali maraviglie da quella Fanciulla in virtù del suo Dio Crocefisso; siccome nell' istesso punto poteva egli restar privo della luce degl' occhi . E non è questi, soggiunse, colui , il quale per i suoi misfatti meritò esfere da'Giudei condennato a morire sopra un' infame patibolo? Come tu gli attribuisci tanto potere, che vaglia rifanare l'infermi solo con credere a lui? Ob prodigio! Appena vomitate queste bestemmie si senti in un subito cieco; allora ammaestrato dal proprio castigo cominciò con gemiti, e lagrime a detestare la sua temerità, dicendo; ò peccato fratello niegando fede a' tuoi detti: ti priego a condurmi da questa. Donzella, aciocchè m'inponga sul capo la destra, e restituisca il lume degl'occhi; Credo in Giesù Cristo: Condotto ad Oliva; questa con un solo tocco di mano gli rese nel tempo stesso, con la vista le forze. Quin. di amendue non potevano mai satiarsi d'ingrandire con publiche lodi e la Fede di Cristo, e la Santità d'Oliva. Ciò fù cagione, che fossero presi da Barbari, e dopo vari, e crudeli tormenti fatti morire per difesa della Fede Cattolica terminarono da Martiri gloriosi la vita. S. Oli-

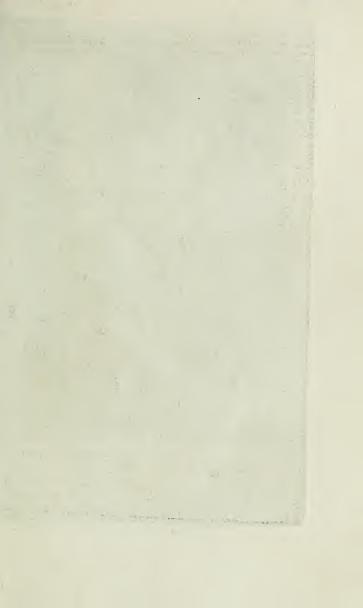

S. Oliva è frustata per tutta la Città di Tunisi, dopo è confinata in orrida selva.

Terso Oliva però diportossi quel Presetto più mite, avendo riguardo alla di lei tenera età: con tutto ciò sattala prima portare in giro per tutta la Città frustata, e schernita a guisa di malsattrice; finalmente cacciolla in esilio lungi dall' umano commercio dentro una deserta, & orrida selva.



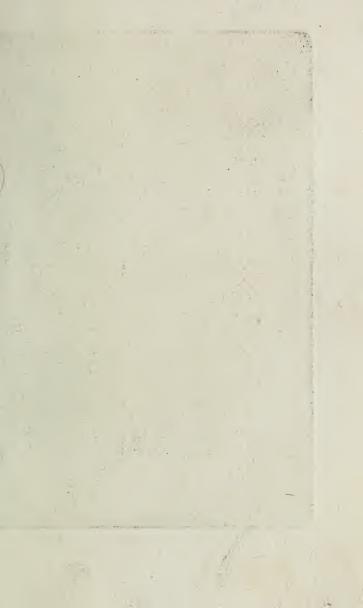



S.Oliua nell'incolta solitudine di Tunisi e uenerata dagl'animali più fieri con segni d'osseguio serven dola e domesticamente ubbidiendola, e glidingioli baste uolmente la prouedono del necsoario uitto eto Baña catandruci del Gor Balta Sinter Seut

S. Oliva in sylvis antiqua innocentia privilegio fruebatur.

S Icque inclita Virgo in asperrimam sylvam procul ab humano consortio detrusa intrà cubicula leonum, serpentium, atque draconum septennium commorata est; ubi assiduis orationibus vacans, erat per Angelos sufficienter resecta. (13) Horrentem sylvam in Paradisum convertit, ubi antique innocentie privilegio feras atrociores in agnos pacificos transformans, bestiis omnibus dominabatur.



B 4

S. Oli-

<sup>(13)</sup> Philippus Ferrarius. Octav. Cajet. & Alii.

S. Oliva nelle selve godeva il privilegio dell' antica innocenza.

Vivi dimorò la Santa Vergine lo spazio di sette anni continui non con altra compagnia, che di serpenti, leoni, e dragoni, li quali più pietosi degl'uomini non solo se le resero dimestici, e mansueti, ma ancora con atti di umiliazione, o ossequio la riconobbero come Signora. Sperimentando la Santa Vergine in se stessa l'antico Privilegio del Dominamini, concesso da Dio a' nostri primi Genitori.







S, Oliua essendo aviliata nelle Seluc ulene incontrata da nobili Cacciatori quali s'augnavrono con temera: rio avdimento, la S, li minaccia castigo li conuerte: alla fede, ericeuono il battarimo

## S.Oliva inventa est in sylvis à Proceribus Venatoribus.

Ccidit quadam die, ut nonnulli Tuneti Proceres venationis studio in ea loca raperentur: ergo Olivæ formam, ac pulchritudinem conspicati, manus in eam jam jam injicere audebant. (14) At illa signo Crucis expresfo: in virtute, inquit, Salvatoris mei Jesu Christi moneo vos, nè me ullo modo rangatis, nève violentie quidquam inferatis, quòd si audebitis, ecce Angelus Dei mecum est, qui, & illæsam me ab feris animantibus in hac solitudine per septennium defendit, & vosdivinæ sententiæ gladio correptos interficiet, opprimetque. Id ipsi ut acceperunt, proni in terram veneratam Virginem obsecrarunt, juberet, quæ vellet, sese ad omnia præsto fore. Credimus enim, inquiunt, alium non inveniri Deum præter eum, qui te in hujusmodi vasto, ac squallido deferto inter tot belluarum incursiones immunem periculi servavit, neque ullius humanæ dapis subsidio fultam, sed Angelicis, ut par est credere, acceptam conviviis, eâ formâ, ac gratia ditavit, ut coelestium potius, quammortalium una videaris.

S. Oli-

<sup>(14).</sup> Octav. Cajet. Inveges. Mongitor. cit. Spucces. Crasso in. ejus Vitam. Bernardinus Faso in quinq Virg. Panormit. fol.64

S. Oliva viene incontrata nella folitudine da Nobili Cacciatori.

A Ccadde un giorno, che alcuni Principali Cittadini di Tunifi, per defiderio della caccia si portassero in quella selva, ove abitava la nostra Vergine: Alla veduta di sì vaga Donzella accesi d'amore profano, bramosi di goderne il possesso, meditavano avventarsegli addosso, per rapire con le violenze i fiori della sua pudicizia. Accortasi Oliva del pericolo, fatto verso loro il segno della Croce, disse, in virtà del mio Salvatore Giesù Cristo vi ammonisco, che non osiate in modo alcuno toccarmi, ne usarmi altro affronto: che se ardirete fare altrimenti, ecco meco l'Angelo di Dio, il quale siccome per sette anni mi d in questo eremo difeso dalle siere, così farà ancora la vendetta del vostro ardimento. Attoniti, e spaventati insieme al tuono di queste voci quei Barbari si prostrarono a terra; e venerando la Vergine, si esibirono pronti alla esecuzione de' suoi comandi. Crediamo dissero, non trovarsi altro Dio, fuor di quello, il quale per tanti anni ti d serbato esente da ogni pericolo in questa aspra, e vasta solitudine tra le scorrerie di tante fiere; e senza verun ristoro di cibo terreno, ma pasciuta di Angeliche dolcezze, come conviensi credere; ti à dotato di tal grazia, e bellezza, che più tosto sembri cosa celeste, che creatura mortale: comanda pure ciò, che ti aggrada, che siamo apparecchiati ad ubbidirti.





S. Oliua battezza nella solitudine nobili Cacciatori di Tumsi che prima tentarono l'onestà della S.li manda nd la Città aciò predichino la Stede e li predice il martiri

S. Oliva Venatores suos venata est, aquis lustralibus eos aspergit, & futuros Martyres prædicit.

A Nimadvertit ex hoc sermone Oliva, venatam esse venatores suos, & divinæ lucis radium in illorum hominum pectora se insinuasse, quem illa prædicationis, ac doctrinæ spiritu confirmatum vehementer auxit, donec in amplissimum Fidei Christianæ gremium adductos, (15) baptismi sonte lustravit, atque ad Urbem remisst, ea mente, ac consilio, ut doctrinam Christi tota Urbe disseminarent; ità enim sore, ut Martyrii palma donarentur, quamquidem, datis cervicibus, gloriosissimè consecuti sunt.



S. Oliva fa caccia de' suoi Cacciatori, li battezza, e li predice il Martirio.

A Tali accenti conobbe Oliva gl'effetti operati ne' loro cuori dalla gran Grazia Divina, e che avea fatta preda de' suoi cacciatori: Onde infiammata dal zelo della eterna salute di quelli, cominciò a predicargli i Misterj della Legge Vangelica; e tanto seppe dire, che vedutili già confermati nella Fede di Cristo, gli santisicò dall' antiche colpe con l'acque battesimali: Indi li rimandò alla Città con ordine, che dovessero spargere in quella la dottrina del Nazareno; predicando loro, che con tal mezo conseguirebbono la palma del santo Martirio, quale non molto dopo, donando per la predicazione della Fede Cristiana la vita, gloriosamente tutti ottennere.







S.Oliua nelle selue dopo d'auer conuertiti alla S. Tede li soldati destinati dal Prefetto per condurla al suo trisoldati destinati dal Prefetto per condurla al suo et alla sua presenza le dice che sono diuenuti ueri soldati del Saluatore

tro . Latta Calandrucci del.

Girolamo Frezza feul

S. Oliva d'Inneti Præfesto per satellites inquiritur, quos Christianos efficit, & iisdem comitibus ante Præfestum sistitur.

Nterim divulgabatur per totam Urbem Oli-L væ fama, eamque propterea Tuneti Præfe-Etus conquiri per satellites jussit; at hi cum Olivam reperissent, lucem quoque veritatis, ac sidem invenerunt. (16) Edoctos enim omnes de vera religione, Christianos secit, & issdem comitibus in Urbem coram Præfecto se dedit. Inibi autem non uti rea, sed tanquam innocens Præfectum interrogavit, cur eam advocasset, hoc enim intelligeret se neque metu ullo pro-tractam, neque amore delinitam ad eum accessisse, quia quos ille ad sui vestigationem dimiserat, cos ipsa Christi Fide devinxerat, paratosque habebat pro eadem ad extrema vitæ exempla subire. Cui ille: ità ergo milites meos pervertere ausa es? Respondit Oliva, non perversi illi à me sunt, sed de condemnationis statu in statum salutis conversi. At ego, si quæ astruis, vera esse intellexero, inquit ille, & te, & discipulos tuos verberibus, ac tormentis afficiam. Excepit Virgo, nihil à nobis timendum, quia sic in Evangelio suo Dominus noster edocuit: Nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere, sed potiùs eum timete, qui corpus, & animam potest perdere in gehennam ignis.

<sup>(16)</sup> Philippus Ferrarius citat. Octav. Cajes. Anton. Mongitor; Spucces, & Alii in ejus Vitam.

S. Oliva è cercata da' Soldati nelle selve, quali ammaestra nella Fede, e si porta con essi loro dal Presetto.

Resceva fra tanto sempre vie più gloriosa la fama d'Oliva; per la qual cosa sù comandato dal Prefetto di Tunisi a suoi Soldati, che andassero in traccia della nostra divota Romita, Già la rinvennero; ma con essa trovarono insieme la Fede, e la strada della vera salute: Giacchè convertiti per mezo della predicazione della Santa Vergine furono das quella prima bene istruiti ne' Sacramenti della vera Religione, e dopo confecrati con l'acque del santo Battesimo, divennero da fieri Barbari veri, & umili Soldati del Salvatore. Accompagnandosi con esso loro se n'andò alla Città; ove presentatasi al Presetto con animo costante, & intrepido dimandollo per qual motivo l'avesse a se richiamata; dandogli con questo a conoscere, che non era venuta, o tirata da timore alcuno, o da amor lusingata: Imperocchè coloro, quali avea inviato a ricercarla, gli portava seco catenati con la Fede di Cristo, e l'avea apparecchiati ad incontrare per difesa di quella anche la morte. Non posso credere rispose a questi discorsi il Tiranno, che le mie genti siano state da te pervertite a lasciare la loro legge. Ripigliò allora Oliva; non altrimenti l'ho io pervertite, ma dallo stato della dannazione ridotte a quello della salute: Se ciò sarà vero, soggiunse il Prefetto, farò te, & i tuoi discepoli a forza di percosse, e tormenti morire. Eh via non tante bravure,





SOlum è posta in oscuro carcere senza umano soccorso di cipo e unitata dagli shqibi con celesti, nagionamenti e con scelte uiuande ristorato il suo corp de esta calandrua dat:

non monti così di facile in collera, rispose la Santa Vergine, ne io ne costoro temiamo le tue minaccie, e tormenti, insegnandoci nel suo Vangelo il nostro Signore Giesù Cristo: Non vogliate temere coloro, li quali uccidono il corpo; ma non possono uccidere l'anima: ma più tosto temete colui, il quale può l'anima, & il corpo mandare all'Inferno.

S.Oliva in tetrum carcerem mittitur, ibique sinè cibo, & potu destituitur, ab Augelo verò Domini reficitur.

A Dmiratus adolescentiz constantiam, ac libertatem Przsectus, contemnique se arbitratus, justit illam in tetrum, atque obscurum cercerem protrahi, (17) atque inibi sinè ullo cibo, ac potu destitui; sed desertam humanis subsidiis divina adinvenerunt, eam quippe Angelus Domini allocutionibus, atque epulis refecit; ibique plurimos ad Christanam Fidem illexit.



S. Oliva è posta in oscuro carcere senza sostentamento alcuno di vitto, dall'Angelo però del Signore viene bastevolmente ristorata.

S Tupito a tanta libertà, e costanza d'una giovinetta il Prefetto, stimandosi da quella disprezzato, fatto poco conto de' suoi rimproveri, comandò,
che la chiudessero in un' oscurissimo carcere, priva
d'ogni alimento, e bevanda. Così sù eseguito; ma
quando più mancarono ad Oliva gli ajuti umani, allora provò più copiosi i Divini; imperciocchè visitata nella prigione dall'Angelo sù da questi consolata, e
nodrita; ove molti ridusse con le sue parole, & esempio alla Cattolica Fede.







S Oliuci nella Città di Timisi alla presenza, del Tiranno confema nella fede li soldati battezzati da efsa nella solitudine e linanima a tolerare il martirio.

Gio Batta Calandruci del

cio Hatta Sintes Scul

Quos Virgo Oliva in sylvis adhortata est, Martyriz palmam consecuti sunt.

Lli verò milites, quos ipsa jam pridem hortata suerat ad Christi Fidem suscipiendam in sylvis, (18) camque proprio sanguine illustrandam, cum se constanter in tormentis gererent, datis cervicibus Martyrii coronamadepti sunt.



Li Soldati fatti Cristiani da S. Oliva nella solitudine, ricevono la palma del Martirio.

I N questo mentre i novelli Campioni di Cristo partoriti dalla nostra Vergine all' Evangelo, posti alla tortura di crudeli supplici combattendo generosamente per disesa della Fede Cattolica, s'acquistarono a prezzo del proprio sangue la corona di Martiri.







S. Oliua alla presenza del Tiranno viene battuta con nervi di bue sino che si venife ro à scoprire le coste, e l'ossa

sio Batta calandruci del.

Gio Batta Sinter Sculp

S. Oliva educitur è carcere, ejusque costa, atque ossa dissipatis carnibus detergentur.

Post aliquos dies producta de custodia sistitur coram Præsecto Oliva, ejusdemque, impietatem constantissimè detestatur, quam cum vivaciorem, vegetioremque conspexisset Tyrannus, vehementer est admiratus, suadet nihilominùs, ut sibi consulens Christum velit negare; quo quidem in loco longam circa, sidem cum Præsecto disceptationem habuit, (19) & multas contumelias perpessa est, quæ, illa, omnia vel animosè contempsit, vel prudentissimis responsionibus infregit. Itaque, præsentium nonnullos ad veram sidem reduxit; magisque propterea incensus Tyrannus venit ad verbera, præcepitque tandiu nervis cædendam, quo ad ejus costæ, atque ossa dissiractis, dissipatisque carnibus detergerentur.



C 2

S. Oli-

<sup>(19)</sup> Octav. Cajet. Iuveges fol 392. Farrarius. Mongitor. Spucces; Pirrus 1918.1. fol. 81. Daniel Papebrec.

S. Oliva cavata dalla carcere, dispogliata ignuda; è battuta crudelmente sin tanto, che si discoprissero l'ossa, e le coste.

Opo la morte di quelli, fù cavata dalla prigione Oliva, e condotta alla presenza del Presetto; le rimproverò la sua crudeltà, il quale vedendola più vivace, e colorita di prima, grandemente maravigliosh: l'esorta nondimeno a voler niegare Cristo; per non esporsi a maggiori disastri: le disse cento, c mille rimproveri, le fece innumerabili oltraggi, s'attaccarono a varie questioni sopra la Fede Cristia. na, quali la Santa Vergine o con prudentissime risposte deluse, o intrepida disprezzò, & operò tanto la grazia del Signore nella bocca di Oliva, che molti de' circostanti si convertirono alla Fede di Giesù Cristo. Convinto da' suoi ragionamenti il Tiranno, invece d'ammollirsi, & arrendersi, maggiormente s'incrudelisce, comandando, che dispogliata ignuda la battessero con nervi di bue, finatanto, che lacerate in brani le carni, si discuoprissero l'ossa, e le coste,







S. Oliva suspenditur equuleo, atque suspensa ferreis pettinibus laniatur.

A Ctum est hoc crudelissimè; nihilominus Oliva de prædicatione non destitit; atque ut iis nihil tandem proficere Præsectus advertit, crudelius desævit. Equuleum parari juber, puellamque suspendi, suspensam ferreis pectinibus undique lacerari. (20) At srustra, imò tantòmagis eam intuetur incensam ad celebrandas Christi Fidei laudes, quanto magis ipse cam à sententia avertere conabatur.



S, Oliva è posta sù l'eculeo, le sue carni sono squarciate con pettini di ferro.

Ra questi strazj, e martirj Oliva come se sosse di pietra, non mostrò segno alcuno di tristezza, anzi allegra, e sestante, perseverava a celebrare la nostra santa Fede; onde vedendo il Presetto, che nulla guadagnato avea con quei tormenti, stizzato maggiormente, voltò l'animo ad altri più crudeli: Fece sospendere la Santa Vergine nell'eculeo, e così sospesa comandò, che le squarcias sero con pettini di ferro tutto il corpo: ma ne anche questo giovolle, imperciocchè quanto più egli cercava violentarla a mutare pensiero; tanto più essa s'insiammava a magnificare le glorie del Nazareno.







Solina deposta dall'eculco e mnuerva in ma calda in dogho bollente nella quale restò ellesa fra gl' ardón cantando con quibilo lodi al Signios. oco matra calanto na del esco matra sono o cul S. Oliva in ferventis olei dolium mittitur, oleum autem haud nocere potuit Oliva sue.

Taque equuleo depositam in serventis olei dolium demergit (21)sed oleum, & operam perdidit, oleum quippe non solum Olivæ nocere minime potuit, sed potius ad nobilissimum martyrii brayium capessendum unxit, ac duxit.



C 4 S.Oli-

S. Oliva è immersa in una caldaja d'oliobo, gliente, ma da questo non ricevè lesione alcuna.

Deposta dall'eculeo, la fece immergere in una caldaja d'olio bogliente; ma ne anche da questo ricevè lesione alcuna, e fra tanto che il Tiranno a vista d'un sì gran prodigio si struggeva di rabbia, essa si liquefaceva in entusiasmi di lode, e ringraziamento al Signore per averla disesa da tante atrocissime, pene.







Sobra e rincisa su l'eculeo aciò con ardent facco le fosse bruggiata le fiamme con produposa uriti chiudono le piaghe e riuestano il corpo di nuova came vio satte catavaruei ac





Le fiaccole finito il prodigioso ufficio di riunirele car ni lacere della S<sup>a</sup>parte da se stelse si smorzano epa rte spiccatesi dalle mani de Carnefici uolano all'aria

S.Oliva iterum equuleo alligata, faculis ardentibus amburi jussa est.

Hoc ut aspexit Tyrannus, irâ magis incensus est, cumque illam, multis præsentibus, nullâ aut tormentorum vi, aut acerbitate, vel lenitate verborum à proposito removere posset, id tanquam materiam suo surori
recentem arripuit; iterum equuleo alligatam
faculis ardentibus amburi jussit (22) facilius
enim cessuram suis ignibus existimavit olivo
perunctam; sed nihil slammæ obsuerunt; quin
verò si quæ ex prioribus suppliciis cicatrix extiterat, omnino evanuit; ignis namque adstrictam, medicatamque obduxir. Facesque ipsæ
hoc admirando munere sunctæ partim ultra
naturæ modum à seipsis extinctæ, partim verò
cadentes de manibus Carnisicum, despectâ
terra volitare per aërem visæ sunt.



L

<sup>(22).</sup> Oslav. Cajet, Pirrus fol.81. Inveges fol. 393. Mongiter. nel Palermo Santificato pag 90.

S. Oliva è rimessa altra volta sù l'eculeo, acciò fosse bruggiata con fiaccole accese.

I Ndi cavata comandò, che legata di nuovo all' eculeo, l'abbruciassero con siaccole accese; pensando che unta d'olio più facilmente cederebbe alla forza delle siamme; ma nientemeno de' passati martiri andò parimente questo in fallo: il fuoco in vece d'ossendere Olivas, servì a saldarle le cicatrici delle piaghe, sattessile negl'antecedenti supplici; & a maggior gloria di quella ordinò Iddio, che delle siaccole, con cui tormentavano la Santa Vergine, alcune da se medesime si spegnessero, altre suggite dalle mani de' Carnesci andassero svolazzando per l'aria a vista di tutto il popolo, quasi sesteggiando con suochi di gioja la virtù, e costanza d'Oliva.



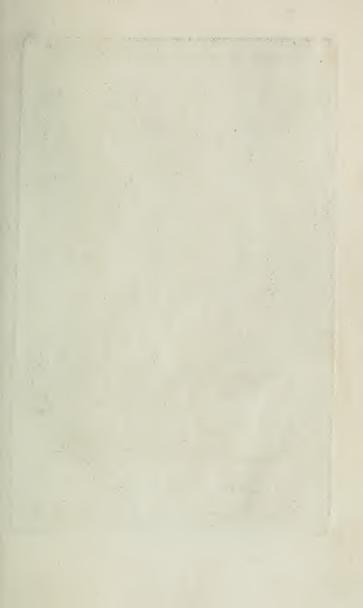



S'Oliua incuinta l'Manigoldi convertiti alla Fede Cattolica, à tolerare il Martirio, quali prima ten tarono bruggiarla sù l'eculeo con ardenti fiaccole Gio Baña Calandruci del Girolamo Frezasca

Carnifices videntes prodigia ad pedes Olive provoluti de repente ad Christum conversi sunt.

H Ac de causa clamor, & tumultus in populo; indignè nimirum serebant omnes, innocentem puellam ità tyrannicè cruciari.

& impiis tormentorum generibus agi.

Ipsique tandem impietatis ministri hec videntes, detestantes impietatem suam ad pedes Olivæ provoluti, (23) & veniam ab ea postulantes ad Christum repente conversi sunt. Oliva admiratione commota, novos Christi milites benignè complexa est, ac eos sub vexillo Crucis recipit, singulos illorum adhortata, ut pro Jesu Christi gloria, & ipsorum animarum salute, tormentorum vim fortiter sustinerent. Qui paulò post, ante Olivam, martyrio & ipsi coronati sunt; per quorum victoriam Christus, qui suis eam animi constantiam dederat, gloriosissimè triumphavit.



Li Carnefici vedendo tanti prodigi, si gettano a piedi della Santa, e si convertono alla Fede Cattolica.

Questi prodigj s'alzarono le voci del popolo con dire, che ormai si cessasse d'incrudelire contro l'innocentissima Agnelletta. Vedendo tante maraviglie i Ministri di quel Prefetto, detestata la sua crudel-1à si gittarono a piedi d'Oliva; e supplicandola del perdono s'offerirono pronti ad abbracciare la Legge di Cristo. In tanto stava Oliva quasi estatica con gl'occhi, e la mente fiffi verso il Cielo, versando copiosissime lagrime d'affettuoso ringraziamento, stimandost confusa alle tante grazie, che le compartiva il suo amato Giesù. Riscossa all'improvise preghiere de' Manigoldi la Santa abbracciò cortesemente i novelli Soldati del Nazareno, e ricevuti sotto l'insegne della Croce, l'esortò a sostenere valorosamente tutte le pene così per la gloria di quel Signore, che già confessavano, come per salute dell'anime propie; e furono le di lei parole tanto efficaci, che tutti non molto dopo sparsero il sangueMartiri gloriosi per amore di Cristo.



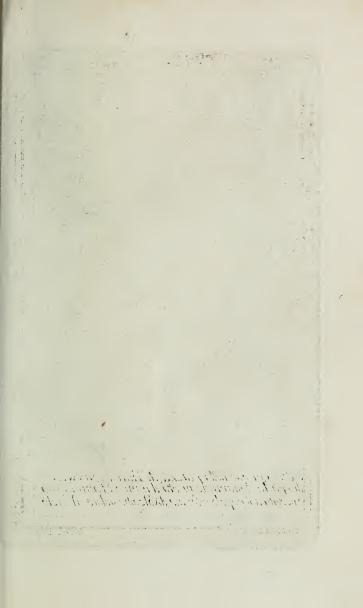



SOliua riceue nella piazza, di Tunisi con un colpo di spada il martirio in età d'anni 21, l'anima sua cueduta dal popolo informa diGlomba uolare al Cielo

Go Falla Calandruct del

Gio. Fatta Sintes St

Dista sententia per Tyrannum, S. Oliva percussione gladii Martyrii coronam accepit.

D sícipulos consecuta statim Oliva est: nam dicta per Tyrannum sententia (24) victis Barbaris, & Tyranni sevitia superata, multisque aucta tormentorum trophæis, tandem in soro Tuneti gladio percussa, Martyrii coronam accepit. Ejus anima in specie candidæ Columbæ egressa de corpore, inspectantibus universis, Angelorum manu, cum hymnis, & canticis in Cælum conscendere visa est.

Passa est die 10. Junii anno salutis 463. cum supra vigesimum, primum ageret annum, gubernante Ecclesiam Dei Sancto Hilario, tertio sui Pontificatus anno, temporibus Leonis,

& Severi Imperatorum.



Pronunciò sentenza di morte il Tiranno, e la Santa Verginericevè la corona del Martirio.

S Eguì subito alla morte di questi quella d'Oliva, imperciocchè omai stanco il Tiranno di tormentarla, vedendo che le stesse pene le riuscivano istrumenti di gloria, pronunziò contro di essa sentenza di morte; La Santa Vergine mostrò non minor giubilo nel sentire l'avviso, che intrepidezza nel riceverla al colpo d'una spada, per mano del Carnesice nella publica Piazza di Tunisi, essendo d'anni ventuno, a' 10. Giugno del 463. governando la Chiesa di Dio S.Ilario Papa l'anno terzo del suo Pontesicato, essendo imperadori Leone, e Severo.

Così finì Oliva il corso della sua innocentissima vita, vinto il Tiranno, ricca di palme, onusta di tanti trosei, quanti tolse seguaci all'Eresia. L'Anima sua su veduta da tutto il popolo volare al Cielo in simiglianza di candida Colomba, accompagnata da schiere Angeliche, le quali andavano cantando sestivi peani

alle sue vittorie, e trionsi.







IlCorpo di Soliua essendo trasportato da Christiani inPalermo uiene sepolto uicino le sue mura,(come dicesi nell'istoria)

Gio Hatta Calandruci del.

Girolamo Frezza Seu

Corpus S.Olivæ Christianorum studio Tuneto raptum in ipsa Urbe Panormi, vel prope muros conditum est.

Orpus verò ipsius Christianorum opera; qui Olivæ prædicatione conversi supererant, Funeto raptum, atque in Siciliam clam translatum (ut sæpè aliàs factum in similibus casibus) in ipsa urbe Panormi, vel prope muros considerunt, (25) Cujus Virginis martyrio, & meritis perducat nos Christus Dominus ad æterna gaudia, qui vivit, & regnat in sæcula sæculorum. Amen,



Il Corpo di S.Oliva fù rapito da Cristiani, e da' medesimi trasportato, e sepellito in Palermo, o vicino le sue mura.

Asciato da Barbari il Corpo esangue interra o per maggior disprezzo di quella, o più tosto per disposizione divina, indi su rapito da Cristiani convertiti alla Fede dalla predicazione d'Oliva, e da' medesimi poi trasserito in Palermo sua Patria (come suol accadere in simili casi) acciocche sosse la custodia delle di lei Reliquie quella che l'aveva donato la vita. In qual luogo l'avessero sepellita, se dentro, o suori la Città, sono trase discordi li Scrittori.







cs. Oliva essendo stata martirizzata in Tunoi Città dell'Africa, da alcuni Cristani il suo corpo e furtivamente trasportato, et imbar cato per portarlo in Palermo sua patria

Gio Batta Calandruci del

Gio. Batta Sintes Sc.

Affertur probabilis opinio ubi, & quo loco conditum fuerit Corpus S. Oliva, & multa suadent.

D lu quæritur, quis suerit is locus intrà, extrave Urbem, in quo S. Olivæ Corpus depositum suit. (26) Sæpè Panormitanorum. Civium in Olivam affectus, plerisque intrà Urbem locis inveniendo corpori desodit, sed irrito conatu. Præteritis temporibus desossa est est energumeno quodam revelante, atque illic repertum caput nescio cujus Rosanæ, & annulus Sanctæ Olivæ, caque ostensa ut vera: sed vana, nullaque side, ut ab eo prosecta, qui mendax ab initio suit. Nec multò post jactum in vulgus Sanctæ Olivæ corpus inventum, cameli corio consutum, & clam in Hispanias deportatum, purum putum mendacium suit.

Antequam opinionem de conditorio Sanctæ Olivæ referam, monitum, mi lector, te velim: S. Olivæ antiqua Ædes sacra sucrat erecta, quo loco sepultam suisse traditio est. Locus est ab Urbe non procul semotus, à mari verò mille passibus subductus, in quem ut nostri primi Patres Minimi inducerentur, egit (27) Excellentissimus Eques Hector Pignatellus,

D Dux

 <sup>(26)</sup> Octav. Cajet. in animadver. ad tom.2. SS. Siculorum fol. 29.
 Joseph Spucces in Vitam. Inveges nel Palermo Sacro fol. 398. 399.
 Mircellus Craffo. Bernardinus Fast, & Aiti.
 (27) Franciscus Lanovius in Chronicon Generale anno 1518.

Dux Montis Leonis, Siciliæ Prorex, quod anno 1513. ad diem 9. Mensis Novembris factum est. Quod aliquantò post à Clemente Septimo Pontifice Maximo probari edito diplomate sub die 31. Mensis Martii anno 1525, nostri curaverunt. Pignatellus Prorex præcipuâ in no-ftros benevolentia fuit, & pro benevolentia liberalis, quem animum induerat, cum jure belli captus à Carolo VIII. Rege in Galliam obductus apud Turonenses in custodia teneretur; ad eum enim Bearus Pater, qui tum in vivis erat, copia sibi facta venerat, & inter ver-ba, quibus eum solabatur, fore prædixerat, ut brevi, libertate donaretur, ac deinceps per octodecim annos Siciliam Regis nomine, & potestate moderaretur. Id cum ità contigisset, in beneficio habuit rei gestæ memoriam, quam tantò ante sibi denunciatam satis mirari non poterat. Nihil ergo prætermisit, quo posset nostris rebus favere. Certè illo præeunte nihil defuit ad Monasterii opus promovendum, & perficiendum, quare non magnificum modò, sed & amplum, maximumque prodiit.

Igitur in Ecclesia S. Olivæ sacellum esse, quod illam introëuntibus tertium est. Illic propter Aram è cornu Epistole puteus ostenditur, in quo sama est Corpus S. Olivæ conditumesse. Neque abhorrere à vero, multa suadent. I. Ædes ipsa, puteus, historia Sanctæ Olivæ. II. Prodigia. III. Loci veneratio, & miracula.

IV. Visa. V. Vetus opinio, ac traditio.

Suadet

Suadet primum Ædes, quam verisimile est ab Antiquis Civibus extructam, quo loco conditum Corpus Divæ. Et puteus ipse probabilem rem facit, in quo tutò poiuit condi Corpus. Neque historiæ locus hic adversatur, nam propè Urbis mænia, ut in ea dicitur, est; ac centum serè passibus ab illa distat.

centum ferè passibus ab illa distat.

Secundum. Prodigia. Nam cum in orenullus ventus, statusque sentiatur, ubi tamen in puteum descenderis ad sex ferè dodrantes supra aquam, caverna intus protenditur, in qua S. Olivæ Corpus esse creditur, (23) atque ad ejus cavernæ oris ingressum, is terræ anhelitus, ventusque redditur, ut lumen quamquam magnum, & bene etiam quavis laternæ occlusum restinguat. Quin & loco numen, nam ingressum meditantes perterret, & ingredi ausos exanimavit.



D 2

S'ap.

<sup>(28)</sup> Oftav. Cajer. in animadver. ad tom, 2. Spucces. Inveges . Mongitore, & Alii.

S'apporta opinione probabile ove, & in qual luogo fosse stato sepellito il Corpo di S. Oliva, del che molte congetture ci danno motivo di accertare la verità.

L'Affetto, e la divozione de' Palermitani verso la Santa Concittadina non d lasciato diligenza, non à risparmiato a satiga per rinvenirne con la tomba il sagro Deposito: à scavato più luoghi della Città, ma sempre è rimasta delusa nelle sue brame. Molti anni sono sece cavare nella Chiesa dell'Arcangelo S. Michele mossa dall'attestazione d'un Energumeno; Si trovò ivi una testa d'una tale, detta Rosana, di cui non si sa memoria, come anche un'anello di S. Oliva; ma riuscì vana la speranza, e nulla ebbero queste cose appresso il Popolo credito, come uscite dal Padre delle bugie. Poco dopo si sparse fama nel volgo, che trovatosi già il Corpo della Santa Vergine sosse stato trasportato in Ispagna cucito dentro un cuojo di camelo; ma anche questo suì invenzione di bell'ingegno.

Prima di riferire ciò, che probabilmente se ne può giudicare intorno al sepolcro della nostra Santa Vergine, e Martire, deesi avvertire, che suora le mura di Palermo non molto lungi dalla Città da quella parte, che chiamasi, Fuori la Porta di Carini, trovavasi un' antica, e piccola Chiesa, sotto titolo di S.Oliva, in qual luogo era, & è commune tradizione essere il suo sagro Corpo sepolto. Fù questa l'anno 1518. sotto li 9. del mese di Novembre, mercè il

patrocinio, e l'autorità dell'Eccellentiss. D. Ettore Pignatelli Duca di Monte Leone, allora Vicere di Sicilia conceduta a' Padri Minimi, li quali ajutati dalla pietà de' Principali Cavalieri di Palermo con larghe limosine, fabricarono nel medesimo luogo un maestoso Tempio, & un magnifico Monistero, sì per la spesa della fabrica, come per la disposizione delle sue parti riguardevole; non mancandovi cofa, che o diminuifca la sua nobiltà, o che oscuri il suo splendore. Concorse alla struttura di questa celebre casa non solo l'autorità Reggia mediante la protezione del mentovato Sig. Vicere, quale in segno di gratitudine verso il Santo Fondatore Francesco da Paola, per la liberazione profetizatagli, fin da quando trovavasi prigioniero in Francia, s'era compromesso di promovere i vantaggi della sua Religione; ma ancora quella della S. Sede Apostolica, concedendosi dalla fel. mem. di Clemente Settimo allora Sommo Pontefice con suo Breve spedito in Roma sotto li 31. di Marzo dell' anno 1525. facoltà a' nostri Padri di fondare in Palermo una Chiefa, e Convento per la loro abitazione.

In questa Chiesa nell' entrare in essa a man destra si trova una Cappella di S.Oliva, terza nell' ordine:quivi vicino l'Altare dalla parte corrispondente
all'Epistola si vede un prosondissimo pozzo, chiuso
con picciola lapide, nel quale si crede trovarsi sepellito
il Corpo di S. Oliva. Comprovasi questa credenza
dall'istessa Chiesa, e pozzo, chiamati communemente
di S.Oliva, anzi tutta la pianura, ehe si stende sotto
il Tempio accennato non passa sotto altro titolo, e nome appresso i Cittadini, che di Piano di S.Oliva.

D 3

Se-

Secondo da' prodigj, che souo stati osservati in detto pozzo. Terzo dalla venerazione, e miracoli mercè le sue acque operati. Quarto dalle apparizioni frequenti della Santa, e finalmente dall' antica fama, e

tradizione.

In quanto al primo è assai verisimile, che da quei antichi Cristiani, ivi sosse stata sabricata la già detta Chiesolina alla Santa Vergine, ove communemente credevasi conservato il suo Corpo: & il pozzo medesimo ci ne somministra probabile congettura, essendo opportuno alla sicurtà della custodia di sì prezioso Tesoro: nè si oppone a questo sentimento la verità dell' Istoria, la quale afferma essere stato sepolto vicino le mura della Città; il che ben si verisica del nostro Tempio, essendo non più che cento passi in circa distante da quella.

Per quello riguarda il secondo sondamento di questa opinione, è da sapersi, che quante volte occorre aprire l'accennato pozzo, per prendere dell' acqua a benefizio degl' infermi, che la ricercano, non si è osservato mai uscire dalla sua bocca alcun sossio di vento. Sappiamo nulla però dimeno per relazione di chi ne à fatto la sperienza, che calandosi insessio quasi alla metà, si scuopre una caverna ben distesa, dove si crede nascosto il Corpo della Santa, e dall' apertura di essa tira un vento così empituoso, e veemente, che smorza qualsisia gran lume, eziandio chiuso dentro lanterna, anzi porta seco un tale orrore, che spaventa chiunque volesse tentare l'ingresso.





Due Frati Minimi tentano di trouare il Corpo di S. Oliua nel pozzo della sua cappella, ma sono sorpresi da timore

Duo Fratres Minimi desiderio accensi inveniendi Corpus S. Oliva in periculo sunt.

S Ed enim duo viri è nostra Minimorum Familia desiderio inveniendi Corporis S. Olivæ, dies aliquot pane, & aquâ, corporisque macerationibus, ac precibus transegere. (29) Demum alter illorum, ubi in puteum descendit, & ad cavernæ fores devenit, proclamare cœpit, præmorise, proin extraheret. Neque alter ab incepto destitit, sed rem periclitari maluit. Ubi ad cavernam descendit, in majore periculo suit. Penè exanimatus exinde extractus. Credendum est, non dum advenisse tempus, quo Deus thesaurum hunc nobis revelet.



D 4

Due

<sup>(29)</sup> Inveges fol. 396. Mongitore, & Olfavius Cajetanus fol. 93. nel Palermo Santificato.

Due Frati Minimi accesi dal desiderio di rinvenire il Corpo di S. Oliva, si trovano in gran pericolo.

On tutto ciò due de' nostri antichi Religiosi accesi di desiderio di trovare il Corpo della Santa, dopo alcuni giorni passati in continue penitenze, & orazioni, stabilirono scendere nel pozzo; scese dunque uno di essi, ma gionto alla bocca della caverna cominciò a gridare al compagno, che l'estraesse; poichè sentivasi venir meno, e temeva restar morto; tratto suori, volle l'altro tentar la fortuna, ma provò maggiore pericolo del primo, cacciandolo più men che esanime: Questi avvenimenti ci fanno credere, non essere ancora compiuto il tempo da Dio stabilito alla invenzione d'un tanto Tesoro, riserbandosi dalla Divina Providenza per qualche estrema necessità, sutura, grande, e publica miseria della sua Patria, a benesizio di tutto il Regno, & a gloria della Santa Chiesa Cattolica.







Cacqua che si caua dal pozzo della Cappella di S.Oliua in Ialermo e minacolosa per le quartine, e per gl'Ossessi

Gio Dana Calandrua del

Girolamo Frezza Scul

Aqua Sacelli S. Oliva hausta morbos sanat,

G Damones expellit.

Tertiùm. Idem persuadet loci veneratio, ac miracula, nam plerique haustà è puteo aquâ, potâquè, præcipuè quartanâ laborantes convalescunt. (30) Energumenis etiam potanda traditur, quamquàm it vix ut ebibant adduci possunt, & cum metu bibunt, ac vociferantur timere se illam; Olivænomen sormidantes, ac nonnulli aquæ potu Dæmonibus erepti.



L'Acqua

L'Acqua della Cappella di S. Oliva bevuta fana le infermità, e fuga i Demonj.

He questo però si custodisca in detto luogo, lo confermano per terzo e la venerazione del medesimo, & i miracoli sovente accaduti: conciosiacosacchè
moltissimi con un sorso solo dell' acqua di detto pozzo
sono risanati da varie infermità, da cui erano afslitti,
e spezialmente suol recare salute ad oppressi da febre
quartana. In oltre costumasi dare a bere agl'invasati
da spiriti; benchè questi a grande stento possono indursi
a beverla, e bevendola tremano, e con spaventose
strilla manifestano il timore, che di quella tengono,
anzi molti col solo bere di quell' acqua sono rimasti
affatto liberi dalla diabolica oppressione.







Gio · Batta Frater J'et

S. Oliva confect in colligendis piss.

adi

UartAc primum sub annum 1518. quo ne Olivæ Ædes, nostris Patribus tradita est: codam die P. Antonius è Panormo ex eade nostra Familia cum colligendis ex horto coximo pisis intenderet; profanus vir quidm fæminam vidit eum consectantem, unà jue cum illo pisa colligentem : quâ visâ offensus, incensusque nocendi cupidine cam est consecutus: (31) at sœmina pedetentim recipere se sub proximas arbores hortorum, ubi evanuit. Hæsit homo ille attonitus, confususque, & conceptæ opinionis de Religiosis illis pœnirens, petitâ veniâ abscessit. Proximâ nocte, dormienti Virgo se obtulit, professa Olivam esse se, quam vidisset. Pauperes Illos FRATRES JUVANTEM; LOCIQUE ILLIUS TUTELAREM ESSE, IN QUO CORPUS SUUM CONDERETUR. Probat hujusce veritatem antiqua traditio tumapud nostros Cœnobii Patres, tum apud Panormitanos Cives, ac præterea facellum, quod ædificatum, quo loco D. Oliva evanuit, & adhuc manet.

S. Oliva

S. Oliva si sa d'appresso ao l'aggiuta a coglierate Minimo, e iselli.

I N quarto luogo confermasi questa, enza dalle replicate apparizioni della Santa. imieramente
nell'anno 1518. quando su conceduta a seri Padri
l'antica Chiesolina di S. Oliva, trovando, n giorno
il Padre Antonio di Palermo nostro Religioso ccupato a cogliere nel vicino Orto pifelli, da una p. fona secolare fù veduta una bellissima giovanetta, ch in compagnia del Padre sudetto andava ancora racco. gliendo di quelli . A tal vista scandalizzato l'uomo, e mosso da cattivo desiderio si pose a seguirli, ma la Donzella ritiratasi pian piano sotto gl'alberi convicini in un subito disparve. Rimase allora quegli non men attonito, che confuso del mal concetto formato de' nostri Religiosi, e pentito del suo sinistro giudizio, indi partissi; ma nella prossima vegnente notte mentre dormiva se gli presentò in sogno la veduta Giovane, dicendole, essere essa la Vergine Oliva il di avanti da lui veduta, che ajutava quel povero Frate; 🌣 aver la Tutela di quel Luogo dove stava il suo Corpo sepolto. Corre di ciò continuata tradizione così appresso i nostri Padri come i Cittadini di Palermo; & in memoria di detta apparizione nel sito stesso dove la Santa disparve, vedesi una picciola Cappelletta nell' estremità dell' Orto, chiamato communemente di S. Oliva.





Colina porta caldo pane in una tonaglia à PP. Minimi del Connento di Palermo, che por non ritronarsene differnassi l'ora del pranzo -ono matia catanarica del proposita sinter s'ent

S. Oliva, cum signum ad prandium protraberetur ob parsimoniam panis, mappam recenti cum pane Religiosa Familia defert.

Sub annum 1556. cum die quâdam panis Religiosæ Familiæ deesset, signumque ad prandium protraheretur: Puellam egregiâ sormâ, decorâque veste ad Cœnobii fores extitisse, quæ mappam recenti cum pane perferret.

(32) Janitorem verò Virginem interrogasse, quænam esset: atque illam Olivam respondisses sed janitor alia omnia cogitans donum introtulit, moxque reversus, ut mappam redderet, neminem invenit. Exinde Virginem illam. D. Olivam rati Patres mappam in honorem habuere, quæ diutius in eo Cœnobio asservata; & ad ægrotos deserri solita: dum huc, illucque circumsertur, deperdita est.



S. Oliva perche differivasi il segno del pranzo alli Religiosi, per la mancanza del pane, ne porta caldo, e fresco avvolto in una tovaglia.

Ell'anno 1556. mancando un giorno a' Frati del nostro Convento il pane, e disserendosi perciò il solito segno del pranzo, sù veduta alla porta del Monistero una Donzella di leggiadro aspetto, e con ricchissima veste portare dentro una bianca tovaglia del pane fresco. Interrogata dal portinajo chi sosse i rispose essere Oliva; ma quegli null'altro considerando portò dentro il dono, e subito ritornato per restituire il panno lino, non ritrovò alcuna. Dal che giudicando i Padri essere stata quella Giovane S. Oliva, tennero in gran venerazione quella tovaglia: quale conservata lungo tempo in quella Casa, finalmente col continuo portarsi all'infermi, che per loro divozione la richiedevano si smarrì con sommo cordoglio de' Religiosi, e Cittadini senza averne più notizia.







S. Oliua prorge cinque pani ad un Frate Minimo per quattro Rhigiosi, che sopraguntero di notte, pennon eseruene nd Convento di Palermono Batta Calandruci del Gio Batta Sintes Scul

S. Oliva quinque panes dono mittit Fratribus Minimis per Fratrem Oblatum.

Onstat seniorum traditione ad posteros incessanter transmissa, quod die quadam, cum quatuor nostri Ordinis Fratres circa secundam noctis horam ad dictum Sancta Oliva Conventum inexpectati pervenissent, nihil habens superior, quo suos hospites posset reficere, misit proinde ad Civitatem Fratrem Hieronymum Siculum Oblatum, ut panem saltem adduceret. (33) Cumque ille præ nimia noctis obscuritate, & ingenti pluvia querulus aliquantisper incessisset: En Puella candidis vestibus induta propè Crucem ante Monaste. rium erectam, ipsi fit obviam. Interrogat de itinere, ac de necessitate; ipsisque auditis, Fratrem timore correptum videns, Depone, inquit, METUM INTEMPESTIVUM, ET HOS O'IIN-QUE PANES AFFER THO CORRECTORI, QUOS FRA. TRIBUS MEIS DONO MITTO. Stabat Oblatus timens, ac stupens, magisque sugere, quàma appropinquare cogitabat. Agnoscens Virgo Fratris timorem, iterum ait: Accede Fili ARSQ'E PAVORE, ET NUNCIA FRATRIBUS MEIS, QUÒD OLIVA HOS EIS PANES TRANSMITTIT. QUO audito Frater securus accessit, acceptisque è manibus Virginis panibus recentibus, ac albis nobili

<sup>(33)</sup> Inveges cit. fol 395. P. Lucas Montoja lib. Tercero fol. 173 nella Cronica di S. Franc. de Paula. Anton. Mongst. loc. cit. & Alii.

nobili linteo involutis, mox Sancta Puellas evanuit, ingenti Oblatus consolatione, ac gaudio repletus celeriter ad Conventum remeavit, ac Correctori universa, quæ sibi evenerant, aperuit. Cuncti panis candorem, coloremque admirabantur; tum vix super mensam apposuere, & statim tobalea, quâ involvebantur, disparuit. Id novo Fratres affecit stupore, certioresque reddidit Sanctæ Virginis erga se Patrocinii, atque Benevolentiae.



S. Oliva manda cinque pani per mezo d'un. Frate Oblato alli Religiosi Minimi.

UN altro simile, ma con diverso avvenimento, narrano li Scrittori, e sù che arrivati quattro Frati una notte alle due ore in Convento, e non avendo che cosa dar loro da cenare, il Padre Correttore inviò alla Città a procurare del pane l'Oblato Fra Geronimo: andava questi di mala voglia per essere la notte oscura, & il tempo piovoso: quando giunse alla Croce, quale sta situata d'innanzi al Convento vide una Donzella vestita di bianco, che chiamandolo a se dimandollo dove si andasse; rispose il Frate, che giva alla Città a prender pane per alcuni Religiosi, Forastieri testè capitati in Convento. Accostatevi quà, disse la Santa, e non temete, eccovi questi cinque pani, quali darete a' mici Fratelli. Stava il Religioso tutto spaventato; e con animo più tosto di fuggire, che d'avvicinarsi alla Santa; ma questa replicò, venite senza timore Figlio, e dite a' miei Fratelli, che Oliva manda loro questi pani. In ciò udire fatto animoso il Religioso accostatosi alla Vergine, e ricevendo dalle sue mani cinque pani freschi, e bianchi involti dentro una tovaglia, subito la Santa disparve. Resto l'Oblato ripieno d'allegrezza, e consolazione, e ritornando frettoloso al Convente raccontò al Padre Correttore quanto gli era avvenuto. Rimasero tutti i Religiosi ammirati al vedere la bianchezza, e colore del pane, & appena lo posero sù la mensa, che d'un subito a vista di tuttà [vani

fvanì la tovaglia, in cui era involto. A tal vista furono sorpresi da nuova maraviglia; rimanendo confermati della benevolenza, e protezione della Vergine gloriosa.







Un Frate Étiope del 3º Ordine de Minimi prega S.
Oliua à mangestare il suo Corpo le rispon =
de non esser ari ruato il tempo
no same catanàrius del con same since s'aut.

S.Oliva cuidam Æthiopi Tertii Ordinis Minimorum dicere solebat, non dum advenisse tempus manifestandi suum Corpus.

I N cisdem Cœnobii hortis, eodemque loco, quo Ædicula S.Olive dicata, cuidam Æthiopi Tertii Ordinis nostri viro singulari religione se pè illic oranti, Diva Oliva visa est, (34) quæ ab eo rogata, cur nollet Corpus detegi suum, respondere solita erat, nondum tempus advenisse; quod tum visi sama approbat, tum, viri probitas.



E 2

5. Oli-

<sup>(34)</sup> Octav. Cajet. in animadver. cit. Anton. Mengit. fol. 97. nel Palermo Santificato

S. Oliva era folita dire ad un Frate Minimo del Terzo Ordine, che non era ancora arrivato il tempo di manifestare il suo Corpo.

Reli'Orto di sopra accennato, nel luogo medesimo, dove è la riferita Cappelletta, più volte si è compiaciuta la Santa darsi a vedere ad uu Moro Religioso Terziario dell'Ordine, uomo di singolare pietà, e virtù; mentre stava ivi orondo, e dimandandole questi, perche non voleva, che il suo Corpo si fosse manifestato, era solita rispondere non essere ancora giunto il tempo determinato dalla Divina. Providenza; il che ci fa credere oltre la fama commune, la bontà di quell'uomo.







SOliva si fa vedere davni Vngaro assisa con gran.Ma esta sopra il mantello d'un Padre de Minimi mentre stava seminando nell'Orto del Conto di Paler mo

S. Oliva insigni venustate super pallium Fratris Minimi se prebet videndam Raduano.

JAm verò Christi anno 1586. quidam Ungari à Siciliæ Triremibus capti sunt, quos sacri Ouxsitores Ecclesiæ reconciliatos per diversas Familias distribuere, ut Fidei nostræ Catholicæ Mysteriis instructentur. (35) Ex iis duo commissi sunt Fratribus nostris, quorum alter, cui Raduano nomen, pio in D. Olivam affectu, ejus Ædiculam in secretis Coenobii hortisad salutandam Martyrem sæpiùs adibat; in eos autem hortos Pater Pacificus à Panormo ingredi solitus, & plantas serere delectabatur. Is igitur die quâdam cum hortos excoleret, pallium suum sub arbore religuerat. Tum fortè Raduanus, dum ad Ædiculam sacram pergit, intectam Virginem infigni venustate super pallio considentem videt: quo viso offensus, malique suspicione in animum injectà, ad Patrem Pacificum iter intendit. Inter eundum. retro conversus, Virginem non vidit. Facinus ad cœtum Patrum cum detulisset, Virginem extitisse D.Olivam censuere.

E 3

S.Oli-

S. Oliva con gran maestà, e splendore si sà vedere da Raduano sopra il mantello d'un Frate Minimo.

I N oltre l'anno di Cristo 1586, essendo stati fatti prigionieri dalle galere di Sicilia alcuni Ongari, furono questi distribuiti, dagl' Inquisitori del Santo Officio in diversi Conventi di Religiosi, accioche da' medesimi fossero istruiti ne' Misteri della nostra Catto. lica Fede: due ne mandarono al Monastero di Paler. mo, uno de' quali chiamavasi Raduano: questo spinto da un divoto affetto verso la Santa Vergine, andava sovente a salutarla con fervorose preci nella sua Cappelletta, situata nell'estremità del giardino. Era solito andare in quello il Padre Pacifico di Palermo; dilettandosi per suo divertimento piantarvi alcuni arboscelli; mentre un giorno deposto sotto un' albero il mantello, stava egli coltivando l'Orto, entrò Radua. no per fare alla Santa le sue consuete orazioni, e ca. minando vide a sedere sul mantello del P. Pacifico una Donzella di singolar bellezza; offeso da tal vista, e conceputo sinistro giudizio nell' animo, drizzò il passo alla volta del sudetto Padre: ma nel caminare rivolto in dietro, non vidde più la Giovane; onde avendo confessato in publica adunanza de' Religiosi il suo sospetto, tutti stimarono essere quella stata la Vergine S. Oliva.





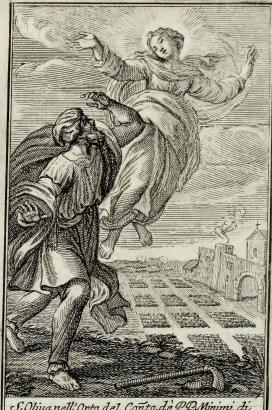

S.Olíva nell'Orto del Conto de P.P.Minimi di Pal? parla familiarmente, e manifarta il suo nome aRadivano Vnghero, poi s'allontuna espari Gio Batta Calandrun del Girolamo Frezzasos Ce

S. Olivam ore cultuque pulcberrimo videt Raduanus, & cum eo familiariter alloquitur.

A Lio die cum ad eosdem hortos Raduanus pergeret, eodem in loco Virginem ore, cultuque corporis pulcherrimo contuetur. Exquirit ab ea, quæ foret, quâque viâ in hortos introisset: Virgo respondit: Oliva sum. (36) Raduanus viso, verbisque lætus, rursum interrogat, Sancta Oliva es? Ita verò, Illa respondit. Quo audito, cum Raduanus accessum ad Virginem aggrederetur, hæc ab eo recedens evanuit, & rei memoria adhuc recens est.



E 4

S. Oli-

S. Oliva è veduta da Raduano con viso, & abito di maestà, e le parla familiarmente.

Naltro giorno andando Raduano all'istesso Orto ritrovò ivi la Santa Vergine con aspetto vaghissimo, e vesti pompose: accostatos a lei interrogolla chi sosse, e per quale strada penetrasse al Giardino: rispose la Donzella: Sono io Oliva. Consolato da questa vista, e risposta Raduano ripigliò: S.Oliva sei tu? Così è, quella soggiunse, il che udito, mentre voleva avvicinarsi più a lei, in un subito gli sparve dagl' occhi. Si conserva di questi avvenimenti eziandio a giorni nostri fresca memoria appresso a' Religiosi.







S Ohua, mentre il Superiore del Conto di Pal<sup>o</sup> staua raddra zondo alcune unti su la pergola dell'Orto fu ueduta damol u Religiosi sopra il mantello del medemo con gran splendore

S. Olivam Religiosi in viridario existentes super pallium Correctoris considentem vident.

Uâdam die erant Religiosi in viridario, unà cum eis aderat Pater Placidus Talaja Conventus Corrector, qui super humum pallium deposuit, ut vitem è trabe prolabentem erigeret. Tunc adstantes Fratres Sanctam Virginem super pallium considentem aspexere vultu solis instar corruscante. (37) Cum verò ad Correctorem accederent, ut coelestis visionis participem facerent, evanuit Diva, eosque nimiùm tristes reliquit, eo quòd sortem, illà diutius fruendi amiserant. Tum horti custos, qui erat de Familia, prosessione Laicus, consessus est sibi pluries Sanctam Virginem videndam præbuisse, simili venustate, ac sulgore, quo paulò ante apparuerat; imò aliquando, eam usque ad viridarii Ædiculam insectatus, ubi illò advenisset, statim disparuit.



S. Oli-

<sup>(37)</sup> Inveges fol.397. P. Lucas Mentoja cie. fol.170.

S. Oliva mentre i Religiosi stavano nel Giardino, si sa vedere assisa sopra il mantello del loro Correttore.

Convento, e con essoloro il Padre Placido Talaja Correttore; depose questi in terra il mantello assine di raddrizzare alcune viti pendenti da un pergolato. Viddero allora i Frati la Santa, che stava a sedere sopra il mantello del Padre Superiore, ma con un volto più risplendente del Sole: ma andando frettolosi da quello; per sargli godere questa celeste visione, ecco ehe la Santa disparve, rimanendo essi non poco afsitti; considerando d'aver perduto l'occasione di goderla più lungo tempo. Allora il Giardiniero (qual rera un Religioso Laico) raccontò loro, che molte volte gli era comparsa in simiglievol forma, e splendore la Santa Vergine; e che in una l'avea seguitata sino alla Cappelletta del Giardino, dove arrivato ella disparve.







Soliva si tiene offesa da un Ortolano per aver negato poche erbe a Trah Minnn di Pal<sup>o</sup>, comanda à questi, che sene fac cino provisione necessaria, l'accompagna sino al Monistero; è si trova risarcito il danno con miracolo

S. Oliva increpat custodem proximi horti Conventus de non prastita misericordia Fratribus Minimis.

A Lia quoque Olivæ apparitio, (prætermif-fis nonnullis aliis, quæ referuntur à Luca Montoja): (38) Cum præfatus Sanctæ Olivæ Panormitanus Conventus leguminum, olerumque inopià laboraret; quibus nostri assiduè vesci mos est; Duo ex Religiosis ad vicinum hortum se contulere, ut aliquid ex eo decerperent; renitebat adolescens, qui horti custodiæ præerat, quamvis eum non lateret, dominum singulari erga nostrum Parentem Franciscum de Paula affici devotione; rogabant Fratres, ut aliquid sibi colligendum permitteret pro ejus diei comestione. Verum eorum precibus minimè acquiescens, vidit inter eos puellam se inclinantem ad herbas colligendas, simulque illis dicentem audivit, ut idem & ipsi agerent absque illius adolescentis timore: tunc is intrà, se murmurare cœpit, quòd Fratres secum Mulierem in hortum duxissent. At hi impleto jam leguminibus, & herbis sacculo, Olivæ, quæ vultu hilari eis blandiebatur, profundè inclinantes recessere: Diva tamen ad horti custodem propinquans, eum graviter objurgavit; dicens: Quare Fratribus meis rem tam parvi PRETII MINIME DEDISTI, ET PERPERAM DE EIS SUS.

PICA-

PICATUS FUISTI. Tunc adolescens respondit, causam non traditæ eleemosynæ extitisse olerum paucitatem: timens enim nequid venden-dum crastina die superesset, negavi. Ne' hoc tibi timorem incutiat, adjecit Oliva; cras ENIM VIDEBIS QUOMODO DEUS ELARGITAM ELEEMO. SYNAM MULTIPLICABIT, AUGEBITQUE. Stabat juvenis stupens, & pavens ad aspectum pulcher-rimæ puellæ, candida amicæ chlamyde, & formâ prorsus diversa ab ea, quâ Mulieres tunc temporisutebantur; voluit se ad pedes ipsius prosternere, ut veniam peteret. At Diva quasi offensa de non præssita misericordia, tergavertit, & versus Coenobium iter arripuit; sequebatur eam custos, tum ante ipsas Monasterii fores eam magno cum splendore evanescere aspexit, quare ad hortum mærens revertitur, ac sequenti die supra modum austa, multiplicataque olera reperit, quod horti Domino, quamplurimisque confluentibus enarrans, cunstos admiratione affecit.

Hæc literis mandavimus, në Sanctæ Olivæ beneficiorum monumenta abolerentur, atque ex hisce visis intelligeremus, nonnisi ex magna causa, & propter calamitatem aliquam suæ Patriæ ejus illam loci Tutelarem præsesere, & inibi videndam sæpiùs offerres solitam, certo serè argumento Divæ Olivæ Corpus ibi conquiescere. Ità certò affirmant Auctores in vitam hujus Virginis. Unde ità moti sunt ex his traditionibus antiqui nostri

Religiosi hujus Conventus S. Olivæ, & ità fir miter crediderunt ibi requiescere Corpus Vir ginis, ut à fel. mem. Clem. VII. obtinuerint Diploma Apostolicum cum facultate effodiendi Corpus Divæ, tempore suæ Inventionis; quod quidem Breve extat in Archivio prædicti Conventus sub dat. Romæ die 7- mensis Januarii 1524. (39.) Septimo Idus Januarii apud Panormum, S. Olivæ Patronæ, ac Tutelaris Panormitanorum, nostrique Cœnobii Protectricis effossio, & elevatio. Lanovius: item. Quarto Idus Junii Panormi S. Olivæ Civium, atque nostrorum Tutelaris, & Patronæ. fol. 138. & 646. & loquens de Conventu nostro Panormitano fol. 183. sic habet: Inter Tutelares Divas, maximâ veneratione popularem suam Olivam Virginem, atque Martyrem prosequitur, ei ab antiquo Ædes sacra fuerat erecta, quo loco sepultam suisse traditio est, & inferius: Vulgò tamen S. Olivæ Titulum retinet, verè sibi proprium, & meritò retinendum, quæ enim totius Urbis Patrona est; Peculiarem se hujus Loci Tutelarem exhibet, quod quamplurimis apparitionibus prodidit. Item noster Pater Lucas Montoja Hispanus Libro Tercero anno 1518. fol. 169. de la Coronica general de la Orden de S. Francisco de Paula suo idiomate sic prosequitur: Significandoles que ella tiene par. ticolar cuydado de à quel Convento, qui ctiam dicit:

<sup>(39)</sup> Inveges nel Palermo Sacro fogl. 398. Montoja cit. & Lanovius in Chronic. Ordinis Minimorum, sub anno 1518.

cit: reperiri antiquam Scripturam in Archivio Ecclesiæ Cæphaludensis, quæ affirmat, sepulchrum S. Olivæ esse intrà mænia nostri Panormutani Conventus.

Hæc autem omnia non ità rem evincunt, quin possit fortè deinceps certioribus indiciis alsa confirmari opinio. Puta pro Ecclesia S. Michaëlis. Nam pro Hispania, cui ipsam assignat Ferrarius in gener. catalogo ad 11. Maii, nec ipse quidem Tomajus certet, agnoscens non alio fundamento id à Ferrario poni, quàm quia invenerit tali die adscriptam Kalendario, & Breviario Ordinis S. Mariæ de Mercede ipsis Religiosis ignorantibus causam. (40) Hæc enim mihi non alia esse videtur, quam quia Tunetum adductam didicerint ex captivis Siculis, & translationem ejus aliquam tali die solemnissimè coli, aut etiam quia singulare aliquid circa captivos in Africa beneficium per eam adepti (quod tamen nunc obierit è memoria) suam gratitudinem toto Ordinetestatam voluerint aliqui primarii in eo.



S. Oli-

S. Oliva riprende agramente un Ortolano, per aver negata limosina a' Frati Minimi.

UN altra apparizione della gloriofa Santa Verz gine Oliva viene riferita da Scrittori,& è nel modo che segue : era nel Convento grande scarsezza di legumi, ordinaria minestra de' Frati; per lo che passarono due Religiosi nell'Orto confinante per raccogliere in esso un poco d'erbe, e di Frutti. Il giovane, che vi stava in guardia mostrò poco gusto di dargliele; avvengacchè il Padrone fosse molto divoto del nostro Padre S. Fancesco di Paola. I Religiosi non cessavano di pregarlo a dar loro qualche cosa per pranzo di quella mattina, ma quegli oftinato ricufava di compiacerli: quando ecco vede nel mezzo di essi una Donzella, che inchinata andava cogliendo dell' erbe, & udi dir loro, che facessero l'istesso senza timore di quel giovane . A tal vista scandalizzato questi cominciò a mormorare de'Frati, che avessero con esso loro condotto una Donna; ma essi avendo già empiuto una bisaccia di cicerchi, & erbe, fatta riverenza alla Santa, che con volto allegro l'accarezzò, avviaronsi al Convento: Indi Oliva accostatasi al custode dell'Orto aspramente ripreselo così della poca carità usata a quei Frati in non voler dare loro cosa di si poco conto, come per anco sinistramente sospettato di essi. Rispose per sua discolpa il giovane, che poche erbe erano nel giardino, e dandone a' Religiosi, temeva non avere il di seguente, che vendere. Replicò la Santa: non abbiate sollecitudine di questo, perche domani vedrai,

come sà Iddio moltiplicare questa limosina. Stava il giovane attonito, e spaventato nel vedere sì bellissima Donzella, tutta vestita di bianco, in una moda affatto diversa dalle donne di quel tempo: procurò buttarsele a' piedi, e dimandarle perdono: ma la Santa come offesa della di lui poca carità gli voltò le spalle, & incaminossi verso il Convento; seguivala il giardiniere, quando avanti la porta istessa del Monistero viddela disparire entro un globo di luce: allora mesto, e confuso tornossene all' Orto, dove la mattina vegnente vide accresciute sopra l'umano credere l'erbe, & i frutti raccolti dalla Santa, e da' Frati; onde raccontò il miracolo al Padrone, & a moltissima gente, che alla fama di quello era concorsa ad informarsi del prodigioso avvenimento, restando tutti sor. presi dallo stupore.

Finalmente conferma la nostra opinione l'antica, e commune tradizione, mentre sino dal tempo che
da'nostri Padri cominciò a fondarsi in Palermo la
Chiesa, e Convento si è tenuto da tutti, che il Corpo
della Santa Vergine, e Martire Oliva sosse sepolto
nella caverna della sua Cappella per cui vi si à l'ingresso dal pozzo posto nella medesima, avendo la Santa satte altre apparizioni sopra la bocca dell'istesso
pozzo, & anco nell'infermeria antica del nostro
Convento, come ne parla il Padre Luca Montoja Cronista antico del nostro Ordine nel libro terzo al so-

glio 163.

Dall' accennate congetture, e ragioni può bastevolmente dedursi, che altrove non si conservi questo prezioso Tesoro, che nel ristretto del nostro Moniste-

ro, e tanto fermamente l'an creduto gl'antichi nostri Religiosi, che procurarono dalla fel. mem. di Papa Clemente VII. la facoltà di scavare per ritrovare, e disumare il Corpo della Santa Vergine, e Martire Oliva senza consenso alcuno dell'Ordinario, per quando Iddio si compiacerà manifestarlo. Il che sù a noi conceduto con Breve speziale spedito in Roma a' 7. Gennaro dell' anno 1524. qual Breve conservasi nell' Archivio di detto Convento, e ne fanno memoria li nostri Scrittori P. Francesco Lanovio nella sua Cronica sotto l'anno 1518. & il P. Luca Montoja anche nella sua Cronica Generale sotto il medemo anno, il quale riferisce di vantaggio, trovarsi nell'Archivio della Chiesa Cattedrale di Cefalu un' antica scrittura, che attesta il sepolero di S. Oliva essere nel sito del nostro Monistero di Palermo.

Qui deggio parimente avvertire l'errore preso dal Ferrario, il quale nel Catalogo Generale sotto li 11. di Maggio, dice che il Corpo di S. Oliva sia sepolto nella Spagna, imperciocchè siccome osserva bene il Tomajo, non ebbe altro fondamento a dir ciò, che l'aver ritrovato assegnata sotto tal giorno la nostra Santa Vergine nel Breviario, o sia Calendario dell'Ordine di S. Maria della Mercede, non sapendosene ne meno da essi Religiosi la cagione. Ciò nondimeno sarà sorse avvenuto, o per aver sentito da Schiavi Siciliani, che condotta in Tunisi ne sosse poi seguita in detto giorno la Traslazione; o più tosto per alcun singolar benesizio ottenuto in esso dalla Santa a prò de' prigionieri dell'Africa, di che poi se ne sia perduta la memoria: Abbenchè quei Padri antichi

F

82 per protestare la gratitudine, di tutto l'Ordine verso di quella, determinarono d'ascriverla nel loro Calendario.







A 10 Giugno ogni anno si fa la processione disoliua portandosi la sua Statua d'argento con l'interuento dè Sartori P. P. Minimi Senato III: Capitalia e d'ano del de Reu me Arciu de Batta Sintes

Quolibet anno die 10. Junii celebratur festum, & fit solemnis Processio per Urbem Panormitatanam, deferendo statuam argenteam

D. Oliva.

Elebrat Ecclesia Panormitana ab immemorabili Festum D.Olivæsub die 10. Junii
sub ritu duplici cũ octava, cujus statua argentea
altitudine septem palmorum tali die circumfertur per Urbem, è Cathedrali Panormitana ad
nostrum Cœnobium, eamque comitantibus
nostris Patribus, deserentibus torcitia accensa
in manibus, Sartoribus ipsis, ad quorum expensas perpulchrè apparet adornatum Templum,
& celebratur Festum Divæ Olivæ; simulque
toro Reverendissimo Capitulo, ac Clero, Illustrissimo Senatu Panormitano ac Illustrissimo,
& Reverendissimo Domino Archiepiscopo.

Scripserunt Vitam S. Olivæ Pater Octa-

Scripserunt Vitam S. Olivæ Pater Octavius Cajetanus Soc. Jesu in tom. 2. de Sanctis Siculis sol. 34. & in animadver. ad tom. 2. Sanctorum Siculorum sol. 29. Philippus Ferrarius in Catalog. gener. Sanctorum Siciliæ. P. Joseph Spucces Soc. Jesu. P. Marcellus Crasso. P. Bernardinus Faso in quinque Virginibus Prudentibus Panormitanis à sol. 64. Augustinus Inveges in Panormo Sacro sol. 398. 399. & 395. Pater Franciscus Lanovius in Cronic. Minimorum anno 1518. sol. 183. P. Lucas Montoja. Cronic. di S. Francesco di Paola libr. 3. anno

F 2

1518.

1518. fol. 169. P. Hieronymus Bescape in Ephimer. Sacr. tom. 6. fol. 153. ad 10. Junii. Rocchus Pirrus tom. 1. fol. 81. 85. Jacobus Adria in Mazar. topogr. P. Daniel Papebrochius die 10. Junii tom. 1. Sacerdos D. Antonius Mongitore nel suo Palermo Santificato fol. 30. Fazellus lib. 8. dec. 1. de rebus Siculis. Bernardus Riera. Meminit S. Olivæ Baronius in annot. ad Martyrolog. Roman. die 3. Junii, postquam scripsit de S. Oliva Virgine Anagniæ his verbis: Alia rursus est Oliva, cujus his verbis meminit Fazellus de rebus Siculis decade 1. lib. 3. Panormus, inquit, maximè insignis sacta est ortu Olivæ, & Nimphæ Virginum, quarum clara gesta habentur. Hæc ille.

Reperitur & alia S. Oliva Virgo, & Martyr Hispana, cujus vitam scripsit Tomajus in Martyrol. Hispaniæ tom. 3. fol. 40. die 2. Maii sultus auctoritate Philippi Ferrarii in catalog. Sanctorum, qui non extant in Martyrol. Romano fol. 177. die 2. Maii, qui illam diversam facit à nostra Oliva, cujus præclara gesta posuit

die 10. Junii fol.244.

2 112T 2 2

## FINIS.

Ogn'anno a' 10. Giugno si solenizza la Festa; e si porta processionalmente per la Città di Palermo la Statua d'argento di S. Oliva.

A Chiefa Palermitana celebra da tempo immes morabile la festa di S. Oliva con rito doppio di prima Classe con l'Ottava a' 10. Giugno, venerandola come una delle Principali Protettrici della Città; e per protestare verso la Santa maggiore riverenza, e gratitudine in tal giorno ne porta processionalmente per la Città la Statua d'argento d'altezza di sette palmi, cominciando dalla Chiesa Cattedrale, e terminando in quella de'nostri Padri Minimi. Intervengono a questa li sudetti Religiosi con torchio acceso in mano, la radunanza de' Sartori, (a spese de' quali si solenniza in detto Tempio la festa della Santa Vergine,) tutto il Reverendissimo Capitolo, e Clero, Illustriss. Senato di Palermo, e l'Illustriste Reverendiss. Arcivescovo.

L'Autori, quali anno scritto la Vita, Martirio, & Apparizioni di questa Santa Vergine, sono il P. Ottavio Gaetano. Filippo Ferrario. Marcello Crasso. Bernardino Faso. Giuseppe Spucces. Agostino Inveges. Rocco Pirri. Daniele Papebrochio. Girolamo Bescapè. Fazello. Bernardo Riera. Giacomo Adria nelli luoghi citati. De' nostri il P. Luca Montoja, P. Francesco Lanovio nelle loro Croniche Generali dell' Ordine de' Minimi. Ultimamente il Sacerdote D. Antonio Mongitore, splendore della Patria per le sue Opere.

Fa

Fa menzione di S.Oliva il Cardinal Baronio nell' annotazioni al Martirologio Romano a di 3. di Giugno dapoi che scrisse di S.Oliva Vergine d'Anagni con queste parole: Alia rursus est Oliva, cujus his verbis meminit Fazellus de rebus Siculis Decad. 1. lib. 3. Panormus. inquit, maximè insignis facta Ortu Olivæ, & Nimphæ Virginum, quarum clara gesta habentur. Per intercessione, e meriti delle quali si degni il Signore liberarci da presenti pericoli, e poi darci la gloria eterna del Paradiso.

## FINE.









